

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



N68.

TAYLOR INSTITUTION.

### BEQUEATHED

TO THE UNIVERSITY

BY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.

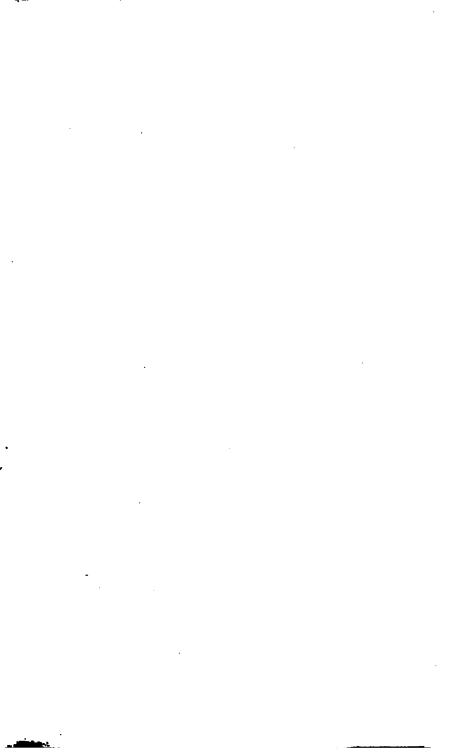



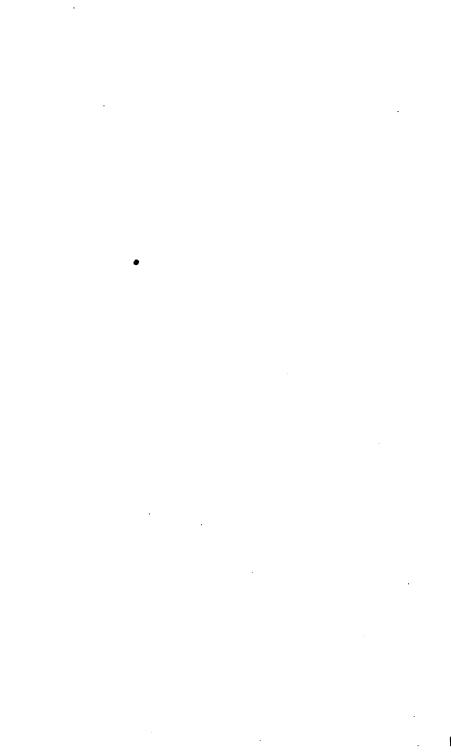



# OPERE DI FRANCESCO REDI GENTILVOMO ARETINO

Accademico DELLA CRVSCA Seconda Edizione Napoletana corretta e migliorata

Tomo VII.



IN NAPOLI MDCCIXXVIII.

A Spese di Michele Stasi
Con Licenza de' Superiori.

E Privilegio.



:

# **AVVERTIMENTO**

# AL LETTORE.

A Cciocche nulla manchi alla presente edizione delle Opere di FRANCESCO REDI, non è suor di proposito l'aggiugnere una gentilissima Osservazione di lui, come vien registrata nel libro intitolato: Osservazione intorno alle torpedini di Stefano Lorenzini, stampato in Firenze nel 1678. pag. 77.

Avendo l'anno 1666. aperta una Troja sal-vatica, pregna di quattro porcellini, s' offer-vò, che nell'*Annion* trovavasi un liquor biapco simile alla chiara dell'novo, nel quale galleggiavano molti e molti globetti gialli della stessa consistenza dello sterco, e di grandezza stessa consistenza dello sterco, e di grandezza simili alle vecce. Aperto lo stomaco de porcellini, che notavano in quel liquore dell' Annion, trovossi pieno pienissimo esso stomaco non solamente di quel liquor bianco, ma ancora pieno di quelli altri globetti gialli, de' quali piene ancora si erano le budella; ma questi delle budella apparivano d' un colore più acceso, e più abbruciato degli altri; e questa stessa faccenda io l'ho notata più volte nelle vacche, ne' cervi, e ne' daini. Cosa degna d'osservazione si è, che questi medesimi porcellini, oltre l'esser rivolti e ben disessa come moltissimi altri animali, dalle tre fesi, come moltissimi altri animali, dalle tre Op.del Redi Tom.VII.

tuniche Curien, Annion, e Allantoide, ogni porcellino in particolare era ancora vestito d'una quarta camicia sottilissima e bianca, la quale accostandosi bene a tutte le parti del corpo peloso, lo vestiva, e lo calzava tutto, e vestiva i diti de'piedi anteriori e posteriori, come tanti guanti, e la coda stessa avea anch'ella la sua guaina: quella camicia però con altrettanti tagli o sorami lasciava libero lo squarcio della bocca, gli occhi, le narici, il bellico, e quella parte dove termina l'intessino retto, cioè il podice. Ma di ciò, se piacerà a Dio, sarà da savellarsi in luogo ed in tempo più opportuno.

E questa medesima osservazione col nome dello stesso REDI, traslatata in latino trovase pure stampata nelle Miscellanie Curiose dell' Accademia di Germania, Deca I. Anno nono,

a car. 408.

# INDICE

### DELLE MALATTIE

Delle quali parlano questi Consulti, poste per ordine d'Alfabeto.

| · ·                                                 |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| A Bhondanza di cattivi umori, o Cachessia.          | pag.t.      |
| Accensioni di Sangue, e di Testa.                   | 48          |
| Acciajo: per una Signora, cui era d'uopo il pren    |             |
| Acori forta di Tumori.                              | 27\$        |
| Affetto Isterico ipocondriaco in una Dama grassa    |             |
| da con affanni, e palpitazione di cuore.            | 59          |
| Affezione ipocondriaca.                             | 238         |
| Aridità di lingua con dolori di testa, e di stom    |             |
| Ariante de sengue con actors as tejtus e as juns    | 100 , 10000 |
| e tosse.                                            | 157<br>186  |
| Attritide o Reumatismo.                             |             |
| Ascess suppurati con Febbre lenta, e con magre      |             |
| Asma nata da vizio di Stomaco.                      | 51. 56. 37  |
| Atrofia.                                            | 78          |
|                                                     | ¥.          |
| Acheffsa.                                           |             |
| Caligine di Vista, e principio di suffusion         | e d'occhi   |
| dopo un' infiammazione.                             | 93          |
| Canchero.                                           | 278         |
| Cancro non ulcerato, di cui si dubitava se dove     | se curarsi, |
| ec.                                                 | 152         |
| Cancri invecchiati.                                 | ivi.        |
| Carbone, • Carboncello.                             | 278         |
| Colica.                                             | 23          |
| ,                                                   | ر-          |
| Tarrea.                                             | 92          |
| Difficoltà di Respiro in un Personaggio.            | •           |
| Diminuzione di mesti.                               | 125         |
| Distillazione, e diminuzione di mesi.               | 153         |
| Dolore Ischiadico spurio.                           | ıvi.        |
|                                                     | 140         |
| Dolori periodici nel ventre inferiore.              | 33          |
| Polori periodici in una Dama.                       | , 159       |
| Dolori articolari, e nestricii, flussioni salse, de |             |
| capo, e di stomaco, con diminuzione di udito        | ec. 86      |
| · ·                                                 | 7           |

| Demo. 32.3                                                                  | Demo.  Egilope, mal d'Occhi con oftruzioni, pallore nel vi- e umidità soverchia di capo. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10, e umidità soverchia di capo.                                            | 116                                                                                      |  |
| Elefanziasi.                                                                | 278                                                                                      |  |
| Epilessia uterina in una Dama con mancanza di F                             | iori . e                                                                                 |  |
| Sterilità.                                                                  | 108                                                                                      |  |
| Ernia acquosa umbilicale.                                                   | 279                                                                                      |  |
| Ernia ventosa dello Screto. 280. detta Umbilicale.                          | ivi.                                                                                     |  |
| Ernia umorale dello Scroto.                                                 | 279                                                                                      |  |
| Ernie degl' Intestini, e dell' Omento.                                      | 276                                                                                      |  |
| Erpete .                                                                    | 277                                                                                      |  |
| Ebbre.                                                                      | 161                                                                                      |  |
| Febbri terzane vaganti in Livorna,                                          | 208                                                                                      |  |
| Fiocaggine, o Raucedine.                                                    | 14                                                                                       |  |
| Fiocaggine.                                                                 | . 15                                                                                     |  |
| Flati.                                                                      | 17.46.                                                                                   |  |
| Flemmone erisipelatoso.                                                     | 280                                                                                      |  |
| Flussioni di testa con dolore, vigilie notturne, e in                       |                                                                                          |  |
| za in una Dama.                                                             | 138                                                                                      |  |
| Formica, o Fuoco sacro.<br>per un Franzese, a cui erano necessari anzi i di | 277<br>uretici                                                                           |  |
| che i sudorifici.                                                           | 49                                                                                       |  |
| Fuoco Sacro.                                                                | 277                                                                                      |  |
| Avine.                                                                      | 278                                                                                      |  |
| Gonfiamento di gambe.                                                       | - 237                                                                                    |  |
| Gonorrea.                                                                   | 39                                                                                       |  |
| Gotta con Nefritide.                                                        | . 16                                                                                     |  |
| Gotta.                                                                      | 17                                                                                       |  |
| Gotta, e travagli renali.                                                   | 162                                                                                      |  |
| T Datide.                                                                   | 279                                                                                      |  |
| Idromfalo, o sia Ernia embilicale.                                          | ivi.                                                                                     |  |
| Idropissa. 234. Idropissa Ascite.                                           | 75.183.                                                                                  |  |
| Idropisia del Capo, Idrocefalo. 278. de'Polmoni.                            | ai.Tim-                                                                                  |  |
| panitide.                                                                   | 46.279                                                                                   |  |
| Idropisia de' Polmoni.                                                      | 30                                                                                       |  |
| Idropisia Ascitica, o timpanitica,                                          | 45                                                                                       |  |
|                                                                             | In                                                                                       |  |

|                                                            | A . 1 . 2 . 11        | ., .▼       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Infermo, a cui era d'uopo astene                           | rsi du Medicume       | nts, con    |
| cavarsi sangue dalle Moroidi,                              | prenaer ii Latte      | a Ajina     |
| ec.                                                        | 6 . 6 . 6             |             |
| Infermo, a cui si temeva che la                            | Callia Jolle as as    | Aun con-    |
| Ipocondria con istitichezza; e con                         | Mentica re niven      | 104         |
| 20 .<br>Tanan lai an                                       |                       | 60          |
| Ipocondriaco.                                              | •                     |             |
| T Ebbra.                                                   | •                     | 278         |
| Lue Venerea.                                               | •                     | 7.          |
| Lue Celtica invecchiata con Gone                           | orrea.                | 147         |
| Lue Venerea con Reumatismo.                                |                       | 73          |
|                                                            |                       |             |
| A Agrezza, e Stitichezza.                                  |                       | 38          |
| Malacia, e Stitichezza.<br>Malacia, o Pica.<br>Malinconia. |                       | 11          |
|                                                            |                       | 3 <b>8</b>  |
| Mestrui: per una Dama, a cui                               | i mestrui veniva      |             |
| e scoloriti.                                               |                       | 218         |
| Morviglioni, o Vajuolo.                                    | ·.`                   | 3           |
| -                                                          | 4 · ·                 | ند. نها     |
| N Efritide .                                               | 1,                    | 16.17       |
| T.4                                                        |                       | * *         |
| Cchi r'Tubercoli delle palpe                               | lus a Grandine        | de meden    |
| Simi. 7. Diminuzion di v                                   | ista ed alvi v        | nali nelli  |
| occhio destro di una Dama.                                 |                       | 248         |
| Orecchie: Sordità d'orecchie, 190                          | Mormorio delle        |             |
| Ortopnea: difficoltà di respirare.                         |                       | 125         |
| Ostruzione nelle vene dell' Utero                          | . 53 Delle vene       | fcorrents.  |
| per le viscere del ventre inseri                           | ore.                  | 244         |
|                                                            |                       |             |
| D'Alpitazione di cuore.                                    |                       | 59          |
| Pancreas: fensa molesto nel                                | Pancreas con la       |             |
| in tutto il corpo.                                         | 0                     | 212         |
| Paura: per un Cavaliere indisp                             | ojto per ejjerji jove |             |
| impaurito Conf. burlesco.                                  |                       | 1349        |
| Personaggio, a cui era malagev                             | חוות לג מי יו מו      | 279         |
| Piaghe nelle Gambe.                                        | me i uju ue ciyi      | 7/19 mg Chi |
| Podagra. 9. 13. 17. 85. Vedi Ge                            | otta                  | ··          |
| Polso intermittente.                                       | .1.6.                 | 7.42        |
| Priapismo.                                                 |                       | 143<br>279  |
| 1                                                          |                       | Pune        |

| Punture in una gambu, e în alore parei del Corp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00. <b>6</b> 1                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Amice: tumore dello Scroto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278                                    |
| Raucedine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                     |
| Reumatismo con Lue Venerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                                     |
| Reumatomsalos: sumore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279                                    |
| Risipole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277                                    |
| Rogna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38                                     |
| C'Arcocele, tumore dello Scroto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178                                    |
| Satirias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                      |
| Sciatica. Vedi Dolore Ischiadito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 279                                    |
| Siccità, e calore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                    |
| Scrofole, o Strume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278                                    |
| Sifilide, mal Venereo detto comunemente mal Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mcefe. 7                               |
| Sofficazioni di relpiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Sordità d'orecchie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 <b>5</b>                            |
| Sputo di Sangue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117. 13.5                              |
| Sherilità d'una Gentildonna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96                                     |
| Sterilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98108                                  |
| Steristed d'una Dama, e de rimedj senza frutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90. 100                                |
| guarirla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.4                                    |
| Stitichezza di Ventre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 82                                   |
| Stomaco: gravezza nello flomaco . 195 dolor dello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Balla han                              |
| Sudamini, o Pellicelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *379                                   |
| Efta: gravezza di cefta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                    |
| Timpanitide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 286                                    |
| Tremor nelle Braceia con difficoltà nel parlare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200<br>Jahalan                         |
| za di memoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <i>1</i> 400.62                      |
| Tubercoli delle palpebre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 70                                   |
| Tumore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276. 277                               |
| Tambre nell'utero: 221, nella guancia destra di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270. 257                               |
| ma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228                                    |
| the state of the s | 240                                    |
| T Arici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278                                    |
| Vertigine tenebrosa in un gran Personaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Vigilie, magtezza, e stitichezza di Ventre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Visiligine bianca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. 38<br>278                          |
| Vitiligine nera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/0                                    |
| Elbere in bocca. 38 ne vasi orinarj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279<br>223                             |
| Unidità soverchia di Capo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166                                    |
| Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unio-                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U////                                  |

|                                                                                 | ***        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unione de vasi nel cuore del feto.                                              | 173        |
| Vomito, e tumor inveschiato nel ventre inferiore                                | con febbre |
| lenta.                                                                          | 78         |
| Vomito : era d'uopo provocarsi ad un Infermo.<br>Uovo nell'utero come discenda. | 124        |
| Uovo nell'utero come discenda.                                                  | 17 (       |
| Utero: suoi mali, 36. 108. tumor nello stesso.                                  | 226        |

Da locum Medica; etenim illum Dominus creavit, & non discedat a te, quia opera ejus sunt necessaria.

Eccles. XXXVIII. 11.



### PER UNA

# CACHESSIA.

Eccellentiss. Sig. Dottore
Salina, così dottamente, e
con tanta prudenza ed avvedutezza ha scritto il Consulto trasmesso intorno alla Cachessia, che presentemente travaglia il Sig. Crisvovabbostosoro Parlier, che non ha danza di
lasciato a me campo di pocattini no

lasciato a me campo di po- cattivi na tere soggiugnere qui cosa alcuna di vantag- mori, che gio; onde mi soscrivo in tutto e per tutto al- dispone le prudenti determinazioni di esso Sig. Dottor all' Idre-Salina, ed approvo pienissimamente, e con o- pisia.

Salina, ed approvo pienissimamente, e con o- pista, gni sincerità dico, che è necessario che il Sig. Parlier in questa stagione si medichi formalmente, e di buon proposito; e perciò faccia in principio due Purghette piacevoli, preparative, ed evacuative; e terminate queste due Purghette evacuative, e preparative, faccia passaggio

all'uso dell'Acqua del Tettuccio, col previo so. Acqua salutivo satto di Zuccherino, ovvero di Giuleb-lata medibo aureo, con decozione di Sena magistrale, ed cinale cha al meno meno di quest'Acqua del Tettuccio ei scaturisce ne prenda tre, o quattro passate, secondo i Pre-inToscana cetti, e le regole dell'Arte; e dopo l'uso dell'nel Terri-Acqua del Tettuccio, saccia passaggio all'uso torio di dell'Acciajo preparato, continuandolo per mol-Monte Cate, e molte giornate, e tale Acciajo preparato, tini nella non solamente lo prenda la mattina a buon' Valle di Op. del Redi Tom. VII.

ora, come medicamento in bocconcini, e con le dovute cautele, ma ancora lo prenda continuamente a definare, ed a cena, come ordinaria sua bevanda, cioè tanto a desinare, quanto a cena: beva sempre Vino reso acciajato, con lo avervi tenuto dentro infuso la limatura dello Acciajo, secondo che ordinariamente si costuma da' Medici, e di più lo beva innac-

quato con Acqua di Fontana.

Dello Acciajo da prendersi la mattina a buon' ora in bocconcini, potrà servirsi del Croco di Marte aperiente, ovvero di quell'altra Preparazione, che chiamano spuma di Marte aperiente, secondo il gusto, e secondo l'inclinazione di chi assiste. E crederei, che sosse per essere utilissimo a questi bocconcini acciajati, il bevervi sopra subito ogni mattina tre once, o tre once e mezzo di bollitura di erba Tè, fatf. l. a. ci- ta questa bollitura s. l. a. in Acqua comune di

fra usata fontana, ovvero in qualche acqua stillata, e apda' Medici propriata, non iscordandosi in oltre in questo Arte.

nelle ordi- tempo dell' Acciajo in bocconcini, la frequennaz.che si-za de' serviziali al meno meno un giorno sì, enifica: fe-ed un giorno no ; e non iscordandosi parimencondo l' te ogni cinque, ovvero ogni sei, ovvero ogni sette giorni in circa, il prendere per bocca una piacevole gentilissima bevanda solutiva, fatta di Zuccherino solutivo ovvero di Giulebbo aureo, stemperato con decotto di Sena magistrale, o con altra simile insusione di Sena, è di Cremore di Tartaro. E queste bevande sodi Tartaro lutive possono somministrarsi così puramente

vale a di- semplici, come ho detto, ovvero possono somre Gruma ministrarsi chiarificate s. l. a. a gusto ed inclidi Vino nazione di chi dee prenderle, o di chi dee orbruciata con arte dallo ∫peziale.

dinarle. Questo è quanto sinceramente posso dire fecondo i miei sentimenti, rimettendomi in tutto e per tutto alle prudenti risoluzioni di chi assiste, e particolarmente nelle cose giornaliere della dieta, tanto nel desinare, quanto nella cena.

Per

## Per alcuni Tubercoli nelle palpebre degli Occhi.

Ebbo scrivere il mio parere intorno a'ma-li di una Nobilissima Giovinetta maritata, che si ritrova nel diciottesimo anno della sua età. Questa è di faccia rubiconda, e di un temperamento, per quanto in una Relazione mi vien riferito, totalmente, e pienamente sanguigno, dotata di un abito di cor-po carnoso, e che da medici con vocabolo greco vien chiamato pletorico. Sono già scorsi sett'anni, che su sorpresa da quel male, che a Firenze si chiama Vajuolo, ed a Roma dicessi Morviglioni, i quali Morviglioni, ancorche Morviglia.

fossero copiosi, e folti, non cagionarono offe-m., Lat. sa veruna, per minima che sia, agli occhi, ebarb. Morbilli, cioz

la Signora ne guari bene.

Uno, o due anni dopo (falvo il vero) nell' piccole peestremo lembo della palpebra dell' occhio fini-sii. stro apparvero tre minutissimi Tubercoletti, non maggiori di un mezzo grano di miglio ritondi, e rossi. Rossa altresì apparve la superficie interna della medesima palpebra, e di più afflitta da un continuo prurito. In oltre dalla caruncula del medesimo occhio gemevano di quando in quando alcune gocciolette di un liquore agro, e pugnente; ma il bulbo dell'occhio non ne patì mai offesa veruna, siccome di presente ne rimane illeso. Si mise in mano de' Medici. Ne ricavò questo giovamento; che temperato il sangue, e addolcito, quei tre Tubercoletti, la superficie interna della palpebra, e la faccia stessa mostravano apparentemente minor rossore. Egli è ben vero, che son già venti mesi, che sebbene quei tre Tubercoletti non hanno più eminenza veruna, nulladimeno sono cresciuti in larghezza, 'ed il loro rossore, e quello della superficie interna della palpebra

è cresciuto, ed all' intorno de' suddetti Tuber coli son cascati i peli, e di più da' medesimi Tubercoli geme un certo fluido, di colore tra 'l bianco, ed il giallo. In oltre nella palpebra superiore dell'occhio destro è comparso un Tubercoletto, simile agli antedetti, e nella palpebra inferiore del medesimo occhio destro ne son comparsi tre altri pur simili, ne'quali tutti a cinque presentemente non si scorge altro, che una semplice escoriazione, con sottilissimi forami, da' quali, come da tanti canaletti, trapela un umore acre mordace, e giallo, il qual umore si coagula poi, e si condensa nella superficie delle palpebre. E quindi poscia è avvenuto, che tutte le estremità delle palpebre, per l'afflusso di quell'umore, hanno contratto prurito, tumidezza, asprezza, ma però senza callosità, o durezza. A tutti questi malori particolari degli occhi si aggiugne una scarsezza notabile di quelle evacuazioni, che ogni mese soglion fiorire alle Donne, e di quì dolori di testa, calore, e rossezza nelle fauci. Per liberarsi questa Illustriss. Signora da questi fastidiosissimi mali, ha fatti molti, e molti medicamenti, si è purgata, ripurgata; si è cavato, e ricavato sangue; ha pigliata l'Acqua di Nocera. Reiteratamente di nuovo si è purgata; quindi ha posto in opera medicamenti revellenti attemperanti, poscia molti locali emollienti, dulcificanti l'acrimonia, refrigeranti, e moderatamente disseccanti : Ma sempre senza frutto veruno, o pochissimo, e quasi non conoscibile. Il perchè domanda ora, e chiede nuovi ajuti, e nuovi rimedi da potersi mettere in uso questa prossima Primayera.

Vaglia il vero, che se sosse ritornato Ipocrate nel Mondo, non poteva servirsi di altri medicamenti, che di quegli, che sono stati adoperati da' Medici, che con tanta accuratezza assistono alla cura di questa nobililissima Giovanetta. E se ella non è guarita, proviene dalla ossinazione del male, e dalla

natu-

natura aggravata, che non si può da se medesima ajutare. Non si perda però di animo. Bisogna rimedicarsi di nuovo; e nel rimedicarsi si dee avere quelle stesse intenzioni, alle quali i Medici fino a quì hanno avuto riguardo nel medicarla. Ma egli è cosa necessaria necessarissima, che la Signora ajuti i Medici con una totale obbedienza, senza la quale obbedienza non otterrà mai la salute: E però non si maravigli, se tra i medicamenti miei vi farà dolcemente mescolata, e la severità, e la piacevolezza.

Ci lasciò scritto Ipocrate, che se a coloro, i quall hanno male agli occhi, sopravvenga un flusso di corpo, è cosa molto a loro giovevole : e Galeno comentando questo detto di quel buon vecchio, ci diede per avvertimento, che se il flusso di corpo non fosse sopraggiunto per moto della natura, dovea proccurarsi da' Medici con gli ajuti dell'Arte. I pensieri d'Ipocrate, e di Galeno vengono giornalmente.

rinfrancati dalla esperienza.

Su questo fondamento sarei di parere, che quanto prima la Signora cominciasse a medicarsi, ed il principio del suo medicamento sosse un siroppetto chiarificato solutivo, il qual frequenta-siroppetto per molte, e molte volte sosse pi-to pel Mal gliato una mattina sì, e una mattina no, sena intermissione veruna. Con questa condizione d'Occhi. però, che tre ore dopo aver bevuto il siroppetto chiarificato, e solutivo, ella bevesse dieci, o dodici once di Acqua della fontana di Trevi, e la bevesse, o calda, o fredda, come più le aggradisse, e questa Acqua fosse pura, schietta, senza raddolcirla con cosa veruna. In oltre, sei ore dopo il desinare vorrei, che la Signora bevesse sette, o otto once di Acqua cedrata, o di Sorbetto, o di limoncello, o altra Acqua acconcia, e la bevesse alle volte fredda con la neve.

Il giorno poi nel quale la Signora non dee prendere il siroppetto solutivo, vorrei, che la  $\mathbf{A}_{3}$ mat-

di latte, raddolcito con qualche gentile Giulebbo appropriato. Di più, oltre i siroppetti folutivi, è necessario di quando in quando il farsi qualche lavativo in uno di quei giorni, Graziosa ne' quali si prende il siero. Se per mala fortuviconven- na in Roma non avesse credito l'Acqua di Trezione per vi, e fosse creduta cosa troppo vulgare, si poquei, che trebbe in sua vece prendere altrettanta Acqua stiman po-di orzo, o qualcheduna di quelle Acque stilco l'acqua late dalle erbe, le quali fossero stimate più concomune, e venienti, o appropriate, tralasciando però tutle altre co- te le Acque minerali, e particolarmente quelse sempli-le, che son cariche di miniera di vetriolo, di allume, ec.

> Dopo aver pigliato alcuni de' suddetti siroppi solutivi, con l'alternativa del siero, stimerei buono cavar il sangue, e poscia ricavarne per la seconda volta passati altrettanti giorni; tralasciando nelle giornate del sangue il sirop-

po solutivo.

Con questo medicamento continuato lunghissimamente, stimerei, che si potesse ritrar moltro frutto. Ma maggiore si ricaverà dalla buona regola del bere, e del mangiare congiunta con una stentatissima, e lunga astinenza, regolata dalla prudenza del Medico, che assiste, e dall' ardente desiderio, che la Signora ha di guarire. Questa non è cosa da dimenticarsela, e da farne poco conto; imperocchè Ipocrate nel bel principio del libro delle Ulcere comanda, che simili Infermi stieno sempre con somma, e strettissima astinenza: Al pensiero d'Ipocrate si sottoscrive Galeno nel terzo, nel quarto del Metodo, ma più di ogni altro

Lib. 6. il gentilissimo Cornelio Celso ne parla a lettere di scatola, quando parla delle infiammasap. 6. zioni degli occhi specificatamente, e vuole insino, che ne' primi giorni non si dia punto punto di cibo: Nullum cibum assumere oportet; si fieri potest, ne aquam quidem; sin minus certe quam minimum ejus. To non dico, che que-

sta Signora si tenga senza mangiare, dico bene, che senza una gran parsimonia nel mangiare, ella non farà frutto. Io non dico, che ella non beva nè poco, nè punto. Dico bene', che credo, che sia necessario necessarissimo, che per molti, e molti mesi ella tralasci totalmente il vino, ed in sua vece beva dell'acqua, e l'acqua quanto più pura, e semplice sarà, tanto fia migliore, e ne beva pure, perchè nella quantità non voglio, che osservi il consiglio di Celfo, per non rendere il sangue, e gli altri fluidi più acri, più mordaci, e più salsuginosi. I cibi sieno carni lesse, e le minestre satte de'loro brodi, con erbe. Si mangi dell' erbe, e de' frutti; e se si ha mai da eccedere. l'eccesso sia nell'erbe, e ne' frutti, e non nelle carni, e ne'cibi di gran nutrimento.

Dopo tutte quese considerazioni, non sia fuor di proposito, che quei prudentissimi Medici, che assistono alla cura, facciano ristessione, se la pertinace ossinatissima ossinazione di questo male, che non ha voluto cedere a tanzi medicamenti con tanta prudenza, e dottrina ordinati, facciano ristessione, dico, se possia esser cagionata da quel malore, detto Sisilide, di cui sece quel gentilissimo Poema il Mal versacassoro. Io non so quello, che io mi dica nereo, detraralo per toccare tutti i punti, come è il do-to volgarvere di un buon Servitore. Del resto nella re-mete Frit-lazione mandatami io non ne veggio contrasse- cese.

gno veruno.

Ma se questo sovraddetto sospetto non abbia luogo, sa di mestiere considerare, se quei Tubercoletti venuti prima delle escoriazioni ne' lembi delle palpebre, sieno stati di quella sorte di tumoretti, che Grandine delle Palpebre son chiamati da' Chirurghi, ovvero sieno di quell' altra sorte di tumoretti, che pur nelle palpebre sogliono ancor nascere, i quali con mome generale da' Chirurghi si appellano escrescenze siemmatiche, o più particolarmente, per gli umori contenuti, si dicono Meliceridi,

Ateromi, o Steatomi, Ed in terzo luogo fa di mestiere considerare, se per aver questo male durato così lungo tempo, si sia potuto dare il caso, che dal continuo afflusso, e gemitio di umori acri, salsi, e mordaci, sia stata infettata, e corrosa qualche particella di quella tenue sottilissima cartilagine, la quale si ritrova nelle estremità delle palpebre; del che qualche leggier indizio ne porta la caduta de' peli in quelle parti offese. Se una di queste tre cagioni vi sia, io non posso da lontano conoscerlo, e ne propongo la considerazione per passaggio alla vigilante prudenza di chi assiste alla cura. Certa cosa è, che se presentemente i mali di questa Signora non sieno altro, che escoriazioni, o esulcerazioni semplici delle palpebre, debbono medicarsi con piacevolezza di medicamenti, e perciò col precetto di Cornelio Celso rinfrancato dall' esperienza, userei da principio fomenti di pura acqua comune calduccia, a fine di trar fuora dalle cavità, e da' forametti di quelle escoriazioni, e dalle parti adjacenti quelle materie salmastre, e nitrose, che ivi si trovano, e a fine altresì d'indurre una modestissima réfrigerazione, la quale addolcisce ancora le particelle degli umori caldi, ec. Dopo qualche continuata giornata dell'uso frequente di questa acqua comune, si potrebbe far passagio alli bagnuoli dell'acqua del Tettuccio, frequentemente da me esperimentata giovevole per fomentare simile razza di escoriazioni, e quindi si potrebbe venire alla polvere di tuzia, mescolata coll'acqua rosa, ec. e ad altri piacevolissimi rimedi, tralasciando sempre da parte quegli, che troppo potenti, senza speranza di utile, possono cagionar molto male.

Se poi la difficultà del guarire provenisse da follicoli de' tumoretti rimasi; queste escoriazioni, o esulcerazioni indubitatamente sanar non si possono, se questi follicoli non si sradichino dalla mano di un diligente, esperimentato, ed

amorevole Chirurgo, il quale dee avere in far l'operazione tutti i riguardi, che sono necessari, de' quali non favello, essendo notissimi a thi è del mestiere.

Se la difficultà della sanazione avesse somento dalla contaminazione delle cartilagini, bifogna rimuoverla; ed il rimuoverla è molto difficultoso, sì per la parte tanto delicata, come per la vicinanza dell' occhio, siccome ancora per effer la cartilagine di mole sì piccola, che pare, che non ammetta operazione veruna. Nulladimeno non è impossibile, e si usano tutto giorno a quest' effetto da' Maestri di Chirurgia i sottilissimi fili di acciajo, o di oro infocati, ec. Io voglio però credere, che non vi abbia ad esser questo bisogno, e che col solo ajuto de' medicamenti universali inter- Konvento ni, con la sola stretta parsimonia di vivere, e medicacon piacevoli colliri esterni si abbia col bene- mento lofizio del tempo ad ottenere la desiderata salu-cale per gli te, del che ne prego la Divina Bonta, dalla Occhi, o quale scaturisce ogni nostro bene. propri [ime per la lip-

pitudine, onde Oraz. nella Sat. 5. del lib. 1. Hic oculis ego nigra meis collyria lippus Illinere.

# Per un Podagroso in età avanzata.

D.Vittorio

I O letta la lettera, che contiene la nar-Siri, di
razione delle malattie del Sig. Abate famiglia
Siri, il quale trovandosi in età avanzata, ed originaria
essendo afflitto da frequenti tormentosissimi as-di Firensalti di gotta, desiderando di rendergli meno ze, Consifrequenti, e più miti, ha cossumato la sera gliere, Elein vece di cena, bevere una tazza di Latte mosinario,
vaccino, talvolta puro, e talvolta temperato ed Istoriocon acqua fresca, ma non ne ha ricevuto utigraso del
le veruno, anzi, come egli afferma, danno Rè di
grandissimo; imperocchè, o sia stato il Latte, Francia,
o qual-

o qualfifia altra cagione, si è aumentata notabilmente la bile nel suo corpo, onde prova presentemente grandissimi travagli nello stomaco; Di più si è risentita la gotta nelli due ginocchi, e nel piede sinistro, e già già appariscono i contrassegni di puova flussione, e alla man destra, e alle spalle. In oltre si è risvegliato un acutissimo dolore nella regione de reni, senza che per anco nè il Medico, nè l'Ammalato sappia discernere, se tal dolore provenga, o da calcolo, o da flussione di bile sierosa, e mordicantissima; onde il Medico assistente non trova il modo di applicarvi rimedio veruno, anzi non ha nè meno voluto permettere l'unzione de'reni, di un poco d'Unguento refrigerante di Galeno, come il Sig. Abate desidererebbe.

Mi vien comandato di far rissessione a quanto di sopra si è scritto; ed io per obbedire, vi farei le seguenti considerazioni, nelle quali proccurerò al mio solito di spogliarmi, quanto sia possibile, della persona di Medico. Più appropriate, e più calzanti sarebbono per avventura tali considerazioni, se più distinta notizia mi sosse pervenuta della constituzione individuale del Sig. Abate: ma, tali quali elle si sieno, si potrà sar di esse, come di quell'acqua piovana, che cade sopra i tetti delle case, la quale è raccolta, e conservata da coloro, she credono averne bisogno, ed è lasciata correre per le strade, e perdersi al siume da coloro, che non ne sono bisognosi.

Adunque per prima considerazione vorrei, che quel dottissimo Medico, che assiste al Sig. Abate, allora quando lo medica, non avesse mai per primo e principale suo scopo il voler guarirlo da que' mali, che lo molestano, ma bensì il contervarlo lungamente in vita, per poter porgere a que' mali nello scopo secondazio tutti quei rimedi lenitivi, che rendono il vivere men travaglioso. In secondo luogo desidererei, che il Signor Abate si spogliasse in qual-

mualche parte di quella voglia ansiosa, ch'è comune a tutti gli uomini, di volere totalmente guarire da tutti mali; perchè questa voglia molte volte è una spezie di malattia, simile Tal mala a quella, nella quale coloro, che ne sono tor- accade ad mentati, appetiscono di mangiar certe cose lai- alcune de, e abominevoli, che mangiate, non sola- donne ne mente non saziano mai l'appetito, ma conduco- primi mest no appoco appoco in evidente pericolo di morte. della gra-Non si curi il Sig. Abate di usare quei rime- vidanza, di misteriosi, che si cavano da'bossoli dello Spe- e ad alcuziale, e particolarmente quelli, che dal volgo ne fanson chiamati rimedi grandi, egenerosi, ne'qua- ciulle opli si trova sempre l'incertezza del giovamento, pilate. I congiunta per lo più con la certezza del dan- Greci lo no; perchè sempre sconcertano, e infraliscono dicono le viscere, dagli anni, e dalla infermità affati- morra, cate, e bisognose di quel solo ristoro, che suol ovvero, essere apportato da una continuata regola di maxame, vitto conveniente, e appropriato a'mali, all' i Latini età, e alla complessione. Ma perchè è impossi- Pica, o bile il non ricorrere qualche volta per necessità Malacia. a qualche medicamento, perciò si procuri, che sia sempre piacevole, e delicato, ed il maggiore suo pregio consista nell'essere usato di rado. E se pure vi è qualcosa degna di esser usata frequentemente, questa sia il solo serviziale, ma sia serviziale semplice, e senza la vana pompa di quei tanti, e tanti ingredienti misteriosi, che, o per rompere i flati, o per far maggiore evacuazione, vi si sogliono comunemente aggiugnere. Si usi ancora la polpa della Cassia, in poca quantità, pura, semplice, e senza correttivi. E se durano ancora i travagli dello stomaco, loderei il pigliare per una mattina, o per due qualche piacevole infusione di Cassia, di Sena, o di Cremor di Tartaro, raddolcità con Manna: con questa necessaria condizione però, che tre oreldopo avere pigliata la suddetta infusione, si beva quattro, o sei libbre di acqua di fontana, la quale si può bevere o tiepida, o calda, o fredda, secondo che sembrera,

che lo stomaco abbia appetenza più all'una maniera, che all'altra. Questa acqua bevuta, da quattro effetti ne produrrà uno certamente; O si vomiterà, o passerà per andata di corpo, o passerà manisestamente alla volta dell' orina quello stesso giorno, nel quale sarà bevuta ; ovvero per quel giorno si riterrà ne'canali del corpo, e finalmente si getterà fuora la seguente notte, ed il seguente giorno, per le vie dell' orina. Se si vomiterà, o passerà per andata di corpo , certamente allegerirà i travagli dello stomaco, e porterà seto gran parte di quelle materie biliose, che stagnano in esso stomaco. e negl'intestini, in quella guisa appunto, che l'acque vive, e correnti, introdotte ne'fosti, e nelle lagune, imbrattate di acque putride, e stagnanti, le purificano, e le rinsanicano. Se l'acqua bevuta passerà subito alla volta de vast dell'orina, porterà notabile giovamento al dolore del Rene. Se non passerà subito, e si tratterrà qualche poco, potrà addolcire, ed inacquare quei fluidi bianchi, e rossi, che con perpetua circolazione corrono, e ricorrono per li canali del corpo del Sig. Abate, i quali fluidi son pieni pienissimi di minime particelle socose. sulfuree, e salmastre.

Nè si tema nell' età senile di quest' acqua, ma si tema bensì di quelle cose, le quali possono introdurre calore, e siccità ne'corpi. So bene, che è difficile il persuader questa cosa, ma non ho voluto tralasciar di accennarla, perchè il tralasciamento mi costituirebbe reo Così ap- appresso gli uomini di più sano intendimento

punto si nel mestiere della Medicina, i quali sanno burla del- molto bene, che i nomi di stomaco freddo, e la fred- di segato caldo son chimere favolose. dezza del- Ho detto sin quì, che il Sig. Abate si dovreblo siona- be astenere da quei rimedi generosi, e grandi, so, e della che si cavano da' bossoli dello Speziale. Sog-caldezza giungo ora, che molto più dee astenersi da del segato que' Medicamenti, che con encomi di miracoli, in una sua e con nomi di segreti reconditi sogliono essere

proposti giornalmente, e celebrati da' Ciarla. Lettera tani, e dal volgo ignorante, e son creduti o- del Tomo perare per via di qualità occulte, e non capite V. dall'umano intendimento.

Io soglio paragonare questi tali medicamenti alle acque piovane, stagnanti no pantani più sangosi dolle maremme; e pe'l contrario i medicamenti somministrati dalla mano di un Medico discreto, e uomo, da bene gli paragono alle acque di fontana viva, sorgente dalla cima di qualcho ameno monticello. Egli è però vero, che considero ancora, che sebbene l'acque di fontana viva per loro naturalezza fon sane, nulladimeno, se sieno bevute strabocchevolmente, vagliono anch'esse a cagionare molte pericolose indisposizioni, e forse anche la morte, in quella guisa appunto, che indispo- parla de sizioni, e morte sogliono guadagnarsi coloro, Med. emche troppo son dediti a stare attorno a' Medi- pirici, ed ci, ed a cavar loro dalle mani soverchi medi- ignoranti, camenti ; mentre i Medici per loro natura, e non già de per professione sono pur troppo inchinati ad Medici empiere altrui lo stomaco di mille intingoli, dotti, e die di mille pestiseri guazzabugli . Parra forse , screti, simich' io parli con troppo libertà; ma invero ella li a se, co non è troppa libertà di favella, ma uno zelo quali ebbe innocentissimo, diretto alla conservazione della stretta avita del Signor Abate Siri, il quale con la sua micizia, ed nobile penna si rende altamente obbligate l'età us sempre future, mentre scrive, e tramanda a loro le ogni magglorie di quei Re grandi, che illustrano il no-gier convestro secolo.

Quanto poi si appartiene alle flussioni podagriche, dirò liberamente il mio sentimento qui della Non è totalmente da sgomentarsi, che talora grand' O-si lascino rivedere (purchè lo facessero con mipera del nor frequenza, e con più discrezione, ) impe-Mercurio rocchè sono un effetto della buona natura , e del Siri, della forte complessione del Sig. Abate, che per ovvere Istoisgravar le viscere interne, e-più nobili tra-via de' suo mandano gli escrementi soverchi, e viziosi alle tempi. parti esterne, e men nobili. La consolazione

nienza. Intende

de'gottosi è la certezza della lunga vita. Pertanto non è bene lasciarsi mai persuadere a farsi impiastri, od unzioni, o per mitigare il dolore o per iscacciarne via l'umore concorsovi, pershê tali impiastri, ed unzioni vanno direttamente ad attaccare la vita, sotto spezie di un lusinghevole, e specioso pretesto. Mi maraviglio bene, come il dottissimo Medico, che assiste, non abbia voluto dare al Signor Abate la soddisfazione di untarsi la regione de' Reni con un poco d'Infrigidante di Galeno. Io per me tengo opinione, che non gli possa sar male veruno, e lo adoprerei francamente; anzi di più, in vece dell'Infrigidante di Galeno, mi servirei della gentilissima Manteca gialla di Rose, fatta nella Spezieria del Serenissimo Granduca, la qual Manteca è molto più efficace dell'Infrigidante di Galeno, ed è odoratissima, e con essa non solamente si può ugnere la regione de' Reni, ma ancora nella veemenza del dolore si può servirsene nelle parti podagrose, ed infiammate.

# Per una Raucedine, o Fiocaggine.

Supposto per verissimo quanto dagli Eccellentissimi Signori Signi, e Puccini dottamente, e prudentemente viene scritto intorno alla Persona dell'Illustriss. Signor Lorenzo Felice Rospigliosi, cioè intorno al suo temperamento stemmatico, e melancolico, abito di corpo, mansuetudine di costumi, stati, ec. ed intorno a quella Raucedine, o Fiocaggine da esso Signor Rospigliosi acquistata, sei mesi sono, in un viaggio, dopo essersi molto ben bagnato, per cagione di una pioggia sopravvenuta: supposto ancora per vero, che alla detta Fiocaggine vi era qualche leggiera disposizione avanti al suddetto viaggio: supposto altresi per vero la sopraggiunta di alcune evaporazioni calde al capo, che di quando in quando facendosi sentire apportavano qualche vagante, e leggiera trafitta, ed in particolare internamente nella fronte, con lieve dolor di nomaco, che gl'illanguidiva l'appetito; sarei di parere, che il primo, e principale scopo de Medici dovesse esser diretto a rimettere in migliore stato le viscere naturali, ed in miglior ordine di particelle componenti, quei fluidi, è bianchi, e rossi, che corrono, e ricorrono per li canali e grandi, e piccoli del suo corpo. Avuto questo primo scopo, potrebbesi poi aver per secondo quello della Fiocaggine, la qual Fiocaggine, a mio credere, vuol essere ostinata molto, e molto, e perciò bisogna a suo tempo lasciarla nella sua ostinazione, e rimetterla alla provvidenza della natura vera medicatrice de' mali; perchè se noi volessimo perseguitar con perpetui, e non interrotti medicamenti essa Fiocaggine, vi sarebbe gran pericolo, che in vece di guarir da un male, noi incorressimo in altri mali di considerazione maggiore. Ho detto, che il primo scopo sia di rimetter le viscere, ed i fluidi nello stato naturale, perchè io crederei, che la prima, e principale origine de' mali dell' Illustriss. Sig. Lorenzo Felice sia nello stomaco, e nelle glandule del mesenterio. Nello stomaco per li soverchi acidi spremuti dalle minutissime glandule di esso stomaco, non si sa buona digesione de' cibi, onde scendendo appoco appoco, e trapelando negl' Intestini il chilo acetoso, e forte, e acre più del dovere, non può essere raddolcito da' sali della bile (della bile, dico, elle in questo Signore non è di molta attività; ) anzi di più mescolandosi i salì della bile col liquor pancreatico, si fa una violenta fermentazione di chilo, dalla quale son cagionati i Flati negl' ipocondri, e male atto, e impure si prepara quel sussidio, del

quale giornalmente è bisognoso il nostro sangue. Al che si aggiunga, come accennai di sopra, che le glandule del mesenterio, essendo ripiene di materie tartaree, e mordaci, stagna in esse la linfa, e in vece di purificarsi da esse glandule il sangue, lo rendono sempre più impuro, e più impuro altresì ne rimane quel sugo, che trapela, e corre per tutt'i nervi, e sugo nerveo si chiama; e questo può grandemente cooperare alla durata della Fiocaggine.

Che si ha egli dunque da fare per restituire in una perfetta sanità l' Illustriss. Signor Lorenzo Felice? Io per me, rimettendomi ad ogni migliore, e più prudente giudizio degli Eccellentiss. Signori Medici assistenti, stimerei. che fosse dovere temperare, e raddolcire gli acidi del sangue, e del sugo nerveo; corroborar gentilissimamente, e con occhio guardingo la bile, acciocche possa raddolcire l'acetosità del chilo, e liberare le glandule mesenteriche dalle materie in esse glandule stagnanti; ma il tutto con gentile piacevolezza, e con mano Manca il molto parca, e lontana dal foverchio uso de' medicamenti gagliardi, e violenti, ec.

fine.

### Per una Gotta con Nesritide?

Dottrina . A Gotta, e la Nefritide sono due malatfopra la La tie, le quali provengono da una sola uni-Gotta, e ca itessa stessissima cagione. Osservo, che co-Nefritide loro, che patiscono Podagra, patiscono anco sta più sa di Nestritide. Osservo parimente, che se la na, e la Nestritide produce i Calcoli ne' Reni, la Gotpiù proba- ta produce altresì a lungo andare i tufi, ed i bile in ma-calcinacci nelle articolazioni delle mani, de' zeria oscu-gomiti, de' piedi, e delle ginocchia. Qual si sissma .ri[ima . sia questa cagione, ella non è a mio credere il Sangue da per se stesso, non è il solo sugo

nerveo, e non sono i soli altri comuni umori ; ma ell'è un fluido salsuginoso fisso, tartareo, il quale non dalle vene, ma bensì dall' arterie è deposto ne' tendini, ne' ligamenti, e ne periostei, o membrane, che vestono i capi degli ossi. Questo fluido salsuginoso per se solo non è abile a far la Podagra, ma e'ci vuole un altro fluido di diversa natura, il quale mescolandosi col primo suddetto sluido, sa sì con questa mescolanza, che segua il rigonfiamento de minimi componenti di questi fluidi, il bollore, il calore, lo sconcertamento, e rivolgimento de'detti, e quindi nelle parti adjacenti, e vicine la soluzione del continuo, il dolore e punture per l'irritazione, e per l'agitazione, ed il disordine degli spiriti abitatori delle fibre nervose, e musculari.

Qual poi sia questo suo secondo fluido, io tengo che sia il sugo nerveo, il quale non istia nel suo tuono, e nel suo naturale ordine di parti, ma abbia acquistato soverchio di acidità, e per le ramisicazioni de'nervi sia deposto

la dove si sono scaricate l'arterie.

Quando dunque questo concorso, e questo scambievole bollore de' due fluidi acidi, e salsi, si sa negli articoli debilitati, nasce la Gotta. Quando si fa ne' Reni, ne nasce il dolore nefritico. E perchè quando si svegliano similà bollori, dopa il bollore no succede sempre il coagulamento, e qualche precipitazione di quel corpicelli, i quali, ancorche fossero più gravi, in spezie, del fluido, nulladimeno in esso si mantenevano sollevati per quelle ragioni, le quali son note per la dottrina delle cose galleggianti; Laonde da questa precipitazione anno il loro essere, ed il loro producimento le Renelle, come appunto succede in quel lavoro, col quale da'Chimici si manipolano i Magisteri delle Conchiglie marine, del Mercurio, e di altri simili minerali.

Fatta dunque la precipitazione delle Renelle, elle fono da principio sciolte, elibére; ma Op, del Redi Tom. VII. B

per la dimora, che elle fanno in que' minimi. sottilissimi, infinitissimi canaletti costituenti la fabbrica de' Reni, e per una certa viscidità de' liquidi, che per essi canaletti passano; peroid le Renelle, di libere, e sciolte, che erano. appoco appoco si agglutinano insieme, e ne producono i calceli, i quali sono cagione di muovi dolori, allora quando essi Calcoli sono spinti giù per i Vasi ureteri alla volta della Vescica. A questi dolori son congiunti molte volte de' flati, ed io non me ne maraviglio, imperocche quando si fanno i ribollimenti de liquidi suddetti, sempre si sollevano molti esfluvi, i quali pon trovando l'uscita libera, si convertono, e cangiano in flati; i quali molte volte si moltiplicano nel tempo de' dolori. perchè le parti membranose, e le cavità delle viscere sono violentemente distese, e dilatate dall'agitazione, dall'impeto degli spiriti irritati, ed erranti; laonde per necessità ne segne, che per riempire gli spazi, l'umidità racchiusa in quelle cavità, si risolva in vapori, e da' vapori ne nasca il flato, e quindi avviene poi, che quando gli spiriti depongono la loro agitazione, si rimettono in calma, e per conseguenza le cavità delle viscere tornauo al loro stato naturale, quindi avviene, dico, che i flati sieno spinti, e cacciati altrove; il che pare, che apporti quel sollievo tanto consortativo, che provano coloro, che anno dolori, ogni qual volta, o per bocca, o per dabbasso ributtano qualche poco di flatuosità. Non vale però la conseguenza di chi volesse inferire: adunque il flato era la cagione del dolore; perchè il più delle volte il Flato è prodotto dal dolore, e dagli spiriti irritati, e convellenti le fibre delle viscere, e le viscere stesse, e dilatanti le loro cavità.

Questa, a mio credere, è la Trorica di que' travagli, i quali di quando in quando infestano l'Eminentiss. Signor Cardinale N. N. Ma se nella descrizione di questa Teoria ho sa-

vellato come Medico, da quì avanti voglio totalmente spogliarmi di questo carattere, e vestirmi di quello, che io porto con tanta mia gloria, di quello, dico, di essere un umilissimo Servidore di Sua Eminenza.

Parlando dunque come Servidore, e non osservando quel consueto ordine, che ne' loro Consulti tengono i Medici, dico, che il buon Medico, prudente, e giudizioso, quando è chiamato alla cura di chi che sia, non dee avere per primo scopo, e per prima massima il volerlo guarire da' suoi mali; ma il primo scopo, e massima dee essere il conservarlo lungamente in vita; e la massima secondaria dee essere di guarirlo, perchè quando non si pensa ad altro, che a voler guarire un ammalato da fulti,e che qualche male, soventemente avviene, che precipiti in un maggiore, con evidente pericolo scere non della vita.

Il voler liberare in tutto, e per tutto Sua Eminenza con forza, e con violenza di Medicamenti, dalla Podagra, dalla Nefritide, e da' flati, io l'ho per impossibile, e quando anco fosse possibile di guarirlo totalmente, io per me non ne darei il consiglio; perchè se per forza di Medicamenti si fermassero affatto gli insulti Podagrici, crescerebbono a dismisura gli insulti nestritici, perchè le minime particelle salsuginose, e fisse del sangue, e le superfluità acetose del sugo nerveo, le quali soleano esser deposte agli articoli debilitati farebbono impeto a' Reni; con travaglio molto maggiore del primo, e con pericoli molto considerabili. Pericolo anco considerabile vi farebbe, se le superfluità suddette del sugo nerveo, le quali solevano scender per li canali, o siano nervi spinali, a' piedi, a far la Poda-gra, scendessero allo Stomaco per li nervi del Pari vago, e intercostale, o scendessero al cuere per li nervi cardiaci, o si rattenessero staguanti nel cervello. Ma non per questo si dec gettarsi a precipizio nell'uso de' diuretici troppo В

Massima utiliffima del Redi. più volte da lui ripetuta ne' Juoi Conle fa conomeno dotto,che Ralantuome.

frequente, potendo anco questo esser dannoso; e cagionar ne' Reni una sentina, ed una chiavica putredinosa di tutti gli escrementi del corpo. Quindi è, che io sommamente lodo, e commendo la occulta prudenza de' dottissimi Medici, che assistono, e consigliano S. E. mentre vedo, che camminano con tanta piacevolezza, e con tanta destrezza, e con tanta dottrina nella prescrizione de' medicamenti; e son di parere, che camminandosi con la suddetta piacevolezza, e destrezza, abbia S. Eminenza a godere una verde, slorida, e selice vecchiaja.

ner dulcificato il sugo nerveo, nel mantenere il tangue dolce, ed un poco più tenace, e men facilei a quagliarsi, acciocchè le di lui partitelle sierose, salsuginose, e sulfuree, stieno con esso sangue meglio unite, e col dovuto, e naturale ordine collegate; e quando si adoprano diuretici, si piglino sempre di quelli, che non sogliono sondere il sangue, ma lo mantengono nel suo tuono, e nella sua natural simetria, ed ordine di parti; e perciò si ssuggamo sempre, come la peste, tutte le cose aci-

Tutto il punto dunque consiste nel mante-

ade, e tutti i vini, che anno dell'agresto.

E Si contenti Sua Eminenza di sar due picciole, brevi, piacevolissime purghette ogni anno,
uma all' Autunno, l'altra alla Primavera. In
queste purghette, si contenti, che i Medicamentai moventi il corpo, sieno piacevoli, e si rallegri quando la loro agitazione è scarsa. Utilissimo medicamento lubricativo crederei per
esperienza il seguente, o altro simile, del quale mentre ne scrivo la dose, arrossisco, e ne
chieggio perdono a quei dottissimi Signori, che
assistono a Sua Eminenza.

R. Acqua comune fredda onc. vlij. Polpa di Cassia onc. mez. si stempri in vaso di vetro, poscia si aggiunga. Sena in soglia dr. iij. Cristallo minerale dr. mez. Macis scr. j. e si tenga insuso a freddo per 24. ore. Si coli senza spremere. Si scaldi la colatura, e vi si dissol-

\*5.20114

va onc. j. em. ovvero ij. di Manna scelta. Si ricoli di nuovo, e se ne pigli vj. onc. o vj. e m. quando sarà il bisogno, bevendo tre ore, e mezzo dopo vj. o viij. once di brodo, nel quale sieno bolliti siori di Boragine, o di Viole mammole.

Per mantenersi il corpo disposo usi la Cassia, non ne pigliando se non ij. sole dr. la
mattina avanti pranzo; e se non sacesse operazione, si replichi la sera, e si replichi la
mattina susseguente, sino che il corpo si renda obbediente. Si serva ancora de' frutti del
Sebesten cotti in brodo, e raddolciti con Giulebbo Violato solutivo. Sopratutto i Clisteri,
ma piacevolissimi; e se si ha mai a sar disordine di soverchi medicamenti, si saccia il disordine ne' Clisteri, i quali non saranno mai
troppi, e non potranno mai far un minimo
nocumento, anzi sempre saranno di prositto.

Usi frequentemente Sua Eminenza le Perle macinate, pigliandone xx. o xxv. grani, un quarto d'ora avanti pasto, essendo queste valevoli a temperare, e raddolcire gli acidi vitriolati de' liquidi, e sono un diuretico giornaliero, innocentissimo, e cordiale. E quando Sua Eminenza piglia de' brodi, sempre vi metta qualche porzioncella di Giulebbo Perlato. Ho detto di sopra Perle macinate, e non Magistero, perchè così posseggono tutta, ed intera la loro virtù, e non isnervata da quei mestrui, co' quali si manipola il Magistero di Perle, o di altre Conchiglie.

L'uso delle seguenti Pillole lo stimerei molto profittevole, mentre venissero approvate da chi assiste.

R. Perle macinate dr. ij. Madreperle preparate, Cortecce di Locuste marine polverizate, e preparate ana dr. j. e m. Macis polverizato dr. j. con Trementina Veneziana cotta. Fa pillole della grossezza de' piselli, da pigliarne due per volta, mattina e sera avanti pasto, secondo, e quando è il bisogno.

3 Lo-

Vedi la dot. Loderei anco sommamente il pigliar di quantissima Dis-do in quando qualche porzioncella di Cristalsertazione lo minerale dissoluto in brodo: imperocchè il del Caldo, nitro, ancorchè non abhia in se particelle frie del Fred-gorifiche, nulladimeno egli tempera gentilmendo, scritta te il soverchio calore del sangue, per quelle ed indiriz-ragioni, che ora sarebbero lunghe a riferire; zata dal e di più mantiene esso sangue nel suo solito Sig. Dott. naturale ordine di parti; e se avvien pure, Giuseppe che nelle particelle del sangue egli trovi didel Papa al sordine, e sconvolgimento, le riduce allo stanostro Redi. to conveniente, nel che consiste molto la sa-In Firenze nità.

1690 in 4. E perchè talvolta accade, che nel sangue s'introduca qualche discrassa soverchiamente ace-Discrasia tosa, e coagulativa, come il prudente, ed asvale stem-sennato giudizio del buon Medico può osserperatura, vare; In questo caso io loderei, che Sua Emidal Greco nenza pigliasse qualche modesta quantità di Justpaoia quei sali cristallini, e ben purificati, che si ca-Lat. in- vano dalle ceneri di qualsisia vegetabile, cotemperies.me sarebbe a dire, di Assenzio, di Capelve-

nere, di Cetracca, di Cicoria, di Zucca, ec. Ho detto di qualsissa vegetabile, perchè i fa-li di tutti i vegetabili anno tutti egualmente la stessa virtù, senza differenza veruna tra di loro, come a me pare di aver osservato per le infinite esperienze fatte a questo sol fine.

e come più diffusamente mi sono spiegato in

Sper.intor- alcuni de' miei Libri.

no alleVip. Quando sono presenti i dolori Podagrici, vol. III. o Chiragrici, si fosffra, si sospiri con pazienpresente ciano de' Clisteri, e secondo il prudente giuedizione. dizio del Medico assistente, si adoprino le Perle suddette, e gli altri Medicamenti suddetti con moderazione.

> Quando son presenti i dolori Nesritici, come quelli, che attaccano la Rocca non nelle difese esterne, ma nelle parti dentro, bisogna soccorrere con presidi un poco più vivaci; con questa avvertenza però, di non usar mai me-

dicamenti violenti, perchè la sola violenza de' medicamenti può essere pericolosissima. Molti Clisteri, ma piacevoli. Qualche piacevolistimo medicamento movente il Corpo. L'uso dell'Olio di Mandorle dolci per bocca, il quale attutisce, e mollifica il furore degli spiriti abitatori delle fibre nervee. L'uso giudizioso, e a tempo opportuso de' diuretici suddetti . Qualche unzioncella esterna di Olio di Mandorle dolei , o di Scorpioni . L'applicazione della Rete di Castrato soffritta in Olio di Mandorle dolci, e in Acqua di fior d'Aranci. Poche fomente anodine, o per dir meglio, nelsuna. Niuno di quei panni roventi, che il volgo suole applicare a dolori. Nessuna di quelle violente, rozze, e villane fregagioni, che lo stesso volgo sa sopra la parte dolente. Non biasimo il bagno d'acqua dolce, ma pura, e senza quella nauseosa bollitura di tante, e di tente erbe; ma il bagno non fia di tutta la persona, ma sia in foggia di semicupio.

Nel tempo de'dolori suddetti si allarghi con coraggio giudizioso, e con franchezza la mano al bere; non si faccia parir la sete, perche è cofa pericolosa. Si osservi nel Mondo grande, che la rena, ed i sassi di que'Fiumi, che anno le loro forgenti nelle Montagne, non possono scendere alle pianure, se non per via delle gran piene, o delle inondazioni. Si be-♥a con larga mano l'acqua di Scorzonera, l'acqua d' Orzo fatta con la Liquirizia, l' acqua d'Orzo fatta con semi di Cedro, i brodi lunghi cedrati; e sopra tutto il Tè, il quale non solo è un gentilissimo diuretico, ma corrobora altresì lo flomaco nauseato, confortando le glandute della crosta di velluto, e le fibre nervofe, e carnose delle due prime tuniche di esto

flomaco.

E nell'allargar la mano al bere, non fi tema di cagionare quella Colica, che sovente suole accoppiarsi alla Nesritide, perchè questa tal Colica è una passione de nervi, e delle sibre ner-

nervose, e quelli umori biliosi, e pituitosi, ? quali per secesso, e per vomito si sogliono ributtare, non sono cagione della Colica, ma sono un effetto della passione de'nervi, e delle loro fibre. Mi persuadono questa verità quelle Coliche, le quali talvolta terminano in Paralisie. Me lo persuade ancora lo avere in pratica offervato, che se le Coliche fossero prodotte dagli umori contenuti negl'intestini, l'evaeuazione de' detti umori dovrebbe sempre far cessare la Colica; e pure il più delle volte f Medicamenti purganti, e violenti sogliono inasprire questo male. Il che essendo stato considerato da' Medici antichi, si gettarono al ripiego del dire, che queile tali Coliche provenivano da' flati racchiusi tra tunica, e tunica degl'intestini medesimi.

Lodo fommamente l'uso del Latte di Somara, stato proposto, e messo in uso, sorse bisognerà replicario altre volte, in altre Primave-

re. Che è quanto posso dire.

Rimetto tutt' i miei pensieri alla prudenza di chi assiste, e gli rimetto con sincerità di cuore rispettosissima, e tutta piena di venerazione verso la dottrina impareggiabile di que'dottissimi, e valentissimi Uomini, che anno l'onore di assistere all' Eminentiss. Sig. Cardinale.

## Per Vigilie, Magrezza, e stitichezza di ventre.

Viene accennato, che nella passata Primavera l'Eminentiss. N. N. sece una purga
di benigni lenitivi, nella quale reiteratamente si
cavò sangue; poscia sece passaggio all' uso del
siero, con qualche bocconcino di pura Cassia,
e dopo del Siero, all'uso del Latte di Assa,
continuato lo spazio di quaranta giorni; E da
questa appropriatissima piacevolezza di Medicamenti grande utilità ne ricavò l'Eminenza Sua;
im-

imperocché le Viscere naturali notabilmente si ammollirono, si ricuperò l' obbedienza del ventre, le di cui fecce, che prima erano dure, ed anche filiginose, e nere, divennero mollificate, e di color naturale de' sani; ed in oltre s'ingrassò nell'abito del Corpo, rifacendo buone carni, e buon colore nel volto, con tranquillità di sonno nella notte, ed in questo buono stato continuò fino quasi al Novembre: nel qual tempo volendosi corroborare il calor naturale come viene accennato, per ischifare le consuete recidive, cominciò Sua Eminenza ad usare i brodi, e le carni di Polli viperati; ma inoltrandosi il Novembre, s' incominciarono a perdere di nuovo i sonni, di nuovo si affacciò la magrezza del Corpo, le fecce del Ventre ritornarono anche dure, e difficili ad evacuarsi. Stante questo, viene dimandato il quid agendum per l'avvenire; E perchè molti, e diversi Medicamenti vengono proposti, vien dimandato parimente, quali debbano mettersi in opera, cioè, o i sali Chimici aperienti, come sarebbe quello d'Assenzio, ec. o il decotto di Cina, o i brodi di Carne di Vipera, o la polvere composta delle medesime Vipere, o il brodo di Gallo, altra volta preso in Fiandra, o le Acque minerali, ecc. Laonde io parlerò con quella riverente umilissima sincerità, che è permessa a' Servi più bassi, e corrisponderò secondo i dettami della mia coscienza, e della mia debole intelligenza, e secondo quell'obbligo di servitù antica, che mi corre verso la gran Ca-sa di S.Emin. In primo luogo, del Sale di Assenzio, e di altri simili Sali, non configlierei mai mai l' Eminenza Sua a servirsene; e la ragione si è, perchè io tengo, che i fluidi, che vanno per li canali del suo Corpo, consorme l'anno passato in una mia Scrittura leggermente accennai, sieno pieni di infinite menomissime particelle, non solamente salsuginose, ma acide ancora, acri, e pungenti, le

quali coll'uso di que' Sali satizi, si verranno a moltiplicare, e moltiplicando, maggiornente te imperverseranno. Oltreche, se si considera, che dosa sieno questi Sali, e si voglia investigare con vera esperienza la loro natura, si toccherà facilmente con mano, che i satizi non conservano nè poco nè punto la natura di quelle erbe, e di quei legni, da quali ri-

punto ha rishma, che il Sale di Zucca, il Sale di Coaccennato comero, il Sale di Lattuga, il Sale di Cicodi sopra a ria ha la stessa stessissima natura del Sale di Sale
carte 22. via, di Bertonica, di Rosmarino, di Pepe, di
L'Espe- Cannella, di Quercia, di Zucchero, di Rabarrienze in- baro, di Sena, di Scialappa, o di qualsissa alzonno alle tro legno, o erba, consorme sono già venti

venta di etro legno, o erba, conforme sono già venta Vipere, di anni, che lo accenna nelle mio Esperiente rette al Sig. intorno alle Vipere, e conforme altresi lo scrissi Co: Maga-nel Giornale de Letterati, stampato in Roma, lot. impres-dove dissinamente apersi la naturalezza di que-

se surono sti così fatti Sali.

in Fir. nel. Circa il decotto di Cina; Se si ha da fare 1664.e nel un gentilissimo decotto di sola Cina, e che sta 1686.eul-un decotto lungo, fatto con pochissima quaritimamente tità di Cina, e poco bollita, credo certamenl'an.1712. te, che un tal decotto non possa essere danin Venezia nofo a Sua Eminenza, anzi affermo, che può nel II. To- effere di qualche giovamento, con l'inacquamo delle re, raddolcire, ed attenuare l'acrimonia delle sue Opere, particelle salfuginose, e pungenti de fluidi abiessendo sta-li a mettersi in impeto di mozione. Ma se si se precede- ha da fare un decotto corto, e stretto, con temente molta quantità di Cina bollita, e ribollita; voltate in io per me crederei, che fusse per esser dannolat. ed in- so, potendo empire di ostruzioni le vene; o serite nell' le arterie, e gli altri canali blanchi del me-AnnoI.del-senterio, e rendere altresì il sangue men fluila I. Deca do del bisogno, e rendere viscoso, e troppo delle Mi-tenace. Non è immaginable quatra colla fi scellan. eavi anto da una minima porzioncella di Cidell'Acca-na. L'esperienza, a chi ha il modo di manegdem, de' giarka, le insegna con molta sacilità. Forse qual-

qualcheduno, che non sia Medico di professio- Curiosi di ne, potrebbe dirmi, che la Cina è ottimo ri-Germ. Per medio per confortare, e corroborare la testa. altro l'E-Io non nego, che ciò non sia stato detto, e sper.che si scritto; ma replico, che allora la testa starà leggono nel bene, quando i Fluidi del corpo saranno nel Giorn. de loro stato naturale, e conveniente; Ma se un Letter. di decotto di Cina viscosissimo, renderà col lun-Roma, son go suo uso soverchiamente viscosi i Fluidi, non quelle insolamente la testa non istarà bene, ma ne na-torno a'Sdsceranno ancora molti, e molti altri malori . li Fattizi, Pure io parlo sempre co i dovuti rifervi al pa-pubblicate rere, ed al configlio di quei Valentuom ini, che la prima molto più di me sono intelligenti, esperimen- volta nel tati, e valorosi. Giorn.dell'

Quanto s'appartiene ad un brodo fatto con An. 1674. la Carne della Vipera, anco questo non cre- 30. Mag. e do, che possa fare nè gran bene, nè gran ma- dipoi nel le; e particolarmente se sia un brodo lungo, II. Tom. manipolato in semplice pura acqua di Fonta- dell' edina. Quanto alle Polveri di Vipera compo-zion di Veste con vari ingredienti medicinali, salsugino-nezia. si, e calorosi, non mi sentirei inclinato a per- La Cina suadere l'usarle, per gl'issessi motivi addotti di non è quel sopra, quando ho parlato de' Sali. Il Brodo di Medicam. Gallo, se ha da effere un brodo semplice, pu- cefalico, ro, schietto, senza quella tanta farragine d'in- che vien gredienti, che sogliono abbellire le Ricette creduta, ed di noi altri Medici, dico, che sarà certamen- il Redi à te utile, quanto più S. E. e ne prenderà e lastato il primattina di buon' ora nel letto, e a desinare, e mo a tora cena, ed introdurrà nel corpo suo, col lun- le questo go uso, di quella umettazione, della quale ha credito intanto, e tanto, e tanto bisogno l'Eminenza giustame-Sua.

Circa le Acque minerali cariche di miniera stato nelle di qualsissa natura, non saprei consigliare a oppinione valersene, perchè queste tali Acque lasciand de Medifempre, o poco, o assai, della soro miniera ci, e degli ne nostri corpi, la quale a suo tempo sa le sue Speziali. operazioni, di mettere le particelle de fluidi in Massima impeto di mozione. Le Acque non minerali, attissima

per biasi- usate a luogo, e tempo con la dovuta amoremare la ri- vole, e giudiziosa discretezza, io le crederei più
cetta del opportune per mantenere sempe viva la nebrodo di cessaria umettazione, e per modificare, ed adGallo me- dolcire le particelle salsuginose, alcaline, e acidicinale, e de de' siudi . In somma il mio povero considi persua- glio sarebbe, acciocchè Sua Eminenza potesse
dere insie- vivere, (come spero, e credo) una lunga lunme il biso- ghissima vita, oltre un conveniente modo di
gno preciso vivere, continuare l'uso, ma talvolta a temdel mala- po interrotto da' brodi, e da' sieri, continuare
to, sopra l'uso, dico, della Cassia pura, e semplice, e
eui si scri- de' Clisteri puri, e semplici, astenendosi da
ve. quei Clisteri, che noi altri Medici chiamiamo

quei Clisteri, che noi altri Medici chiamiamo composti, i quali, a mio credere, non sono giovevoli all'Eminenza Sua; e quando Sua Eminenza prenda qualcheduno di questi suddetti semplici Clisteri, e che si dia il caso, che non lo renda, ma le resti in corpo, per lungo tempo, non se ne sgomenti, non se ne inquieti, ma l'abbia caro carissimo, perchè allora il Clistere sa il suo dovere, ed opera il bisogno di Sua Emin. con la piacevole interna umettazione delle fecce, senza violenza veruna. E' da osservarsi, che molte volte si è dato il caso nel tempo de'travagli maggiori, che S. E. ha pigliato un Clistere composto con siroppo violato solutivo, zuccher., elattuar. lenitivo ecc. e che non ha fatto operazione veruna: E la ragione si è, che in quel tempo de' travagli di S. Em. i sali lissiviali , e acidi del suo corpo sono in mozione, ed in bollimento, e con la loro mozione, e bollimento rendono gl'intestini come convulsi; e perciò il Peristalti-loro moto peristaltico in un certo modo si fer-

costrettivo, simamente è stato considerato dal dottissimo, ed esperientissimo Sig. Giovanni Crollio, che l'interna tunica degl'intestini è altamente impiastrata, e spalmata di materia glutinosa, e

viscosa. La qual materia, secondo i dettami del mio debole intendimento, non è di sua

patu-

Croke

anteralezza tale, ma è divenuta viscosa, e glutinosa, per la dimora in luogo caldo, ma più di ogni altra cosa per cagione degli acidi coagulativi, de' quali abbonda il corpo di S. E. questo sia detto per risposta al secondo problema scritto dall' Eccellentiss. Crollio, e da esso

dottissimamente snodato, e sciolto.

Circa poi alla cagione, per la quale S. E. nel tempo de' travagli maggiori, ancorchè si senta il capo assai pieno, con tutto ciò non istarnuti mai; e quando i suoi travagli vanno moderati, e per conseguenza comincia a star meglio, allora compariscano frequenti gli starnuti, risvegliati da una certa acqua mordacetta, e pungente, che le cala dal naso: dico che ciò avviene, come naturalmente dee avvenire. Imperocche la pienezza, che apparisce di sentirsi nella testa, non è altro, che un ac-crescimento de fluidi, che tra di loro si agitano, e ribollono, ed in questo bollore, ed agitazione occupano maggiore spazio di luogo, di quello che naturalmente occuperebbero, se non fossero in mozione di effervescenza; e di qui avviene, che in quel tempo rassembra il capo pieno; ma perchè in quelle mozioni di effervescenza, per necessità si fa sempre qualche separazione; quindi avviene, che quando il ribollimento comincia a cessare, la natura vuole scaricars, e scacciar via le cose separate, che le danno noja, e la pungono, e la vellicano, e perciò scaturisce dal naso quell' acqua mordacetta, e pungente, e toccando là, dove si dà lo scatto agli starnuti, ne segue l'effetto di essi starnuti. E ciò quanto al primo

Perchè poi nel tempo de' travagli maggiori Sua Eminenza senta o poco, o nulla le sussioni podagriche, ma quando comincia a star meglio, allora ritorni a sentire i soliti motivi dogliosi delle Flussioni articolari, e particolarmente ne' piedi; a ciò ha risposto con la sua solita prudenza, e dottrina il dottissimo Crollio, nè altra ragione si può addurre, che quella da esso addotta, del ribollimento delle materie ne' canali delle viscore principali, e nobili, con l'espulsione poscia alle parti lontane, ed ignobili. Che è ec.

### Per un' Idropisia de' Polmoni.

MI pare di poter ragionevolmente cons ghietturare che il mole ghietturare, che il male, il quale travaglia cotesto Cavaliere, sia di quegli, che. chiamiamo Idropisia de' Polmoni. Egli è però vero, che con questo nome sogliamo significare, non una sola, ma molte affezioni, le quali, ancorchè arrechino gli stessi, ovvero simili sintomi, nondimeno anno la loro origine da cagioni diverse: imperocchè altre volte si genera ne' polmoni qualche ascesso di materie eterogenee. Assai frequentemente ivi si fanno vesciche ripiene di materia sierosa, ed in questo caso si producono anche nell'estreme sibre de'polmoni alcuni vermini lunghi, bianchi, e sottili in forma di rese. Alcune siate alcuna porzione del Parenchima degli stessi Polmoni fi guasta, vedendosi talora o più sloccida, o più dura, o molto diversa dalla sua naturale costituzione. Molte volte patiscono i polmoni, o perchè il Diaframma sia male assetto, o perchè nella Milza, nel Fegato, e nel Mesenterio sia qualche notabile vizio. Dalle suddette, ed ancora da più altre cagioni si sono offervati generarli quei fintomi, che si sperimentano nel male dell'Idropissa de' Polmoni, Laonde non sarà malagevole con le dette ipotesi spiegare, perchè la respirazione si renda difficile, e spezialmente quando la persona sta. giacendo; perche talora i polsi si dimostrino ineguali con infinita varietà; e perchè poi nel progresso del male soglian gonfiarsi molte parti

del corpo, e por lo più i piedi; perciocche assai facilmente avviene, che in simili casi patiscape i vasi linsatici, e aktri di quelli si chiudano, altri fi dilatino, anzi fi lacerino, ed in Solita inconseguenza alcuna porzione di sinsa sia costretta di ristagnare in luoghi alieni. Tanto da me sia detto per sodiesare a qualcuno, che si compiacesse nell'incertezza delle conghietture medicinali. E se intanto io fossi intervogato, perche una materia preternaturale fissa, e porma-sente nelle viscere, non produca sempre gli stessi effetti, di difficoltà di respirare, di variasione ne' polsi, ec. potrei rispondere, che l'affusso di nuovi umori aggiunti alle materie fisse, necessariamente debba accrescere le molestie de' fintomi .

Ora io discorrendo ingenuamente secondo i mici sentimenti, fondati viepiù nell'osservazioni, ed esperienze, che melle ragioni fisiche, dico, che cotofto male sia altrettanto pericoloso, quanto travaglioso; e che in persone di grande età non solo sia difficile ad esser curato, ma che talora cedendo in virtù di rimedi i e di regolato vivere, facilmente poscia ritorni più crudele, che prima, se intanto il Paziente non sarà offervante nella ragione del visto ? cioè delle cose tutte, che da' Medici si dicono

appartenere alla convenevole dieta.

Volendo poi trattare della cura di questo. male, racconterò quel che in simili casi ho praticato più volte con selici eventi. Primieramente ordinata la dieta con vitto eficcante. ed in ambiente temperato, o piuttofio caldo, che freddo, ho fatto continuamente adoperare l'Elisir Proprietatis preparato con l'acqua di Cannella, secondo la descrizione d'Helmonzio, ed ancora fatto con la semplice infusione dell' Acqua ardente, facendolo pigliare almeno due volte il giorno, cioè la mattina quattr'ore avanti il pranzo, e la sera due, o tre ore avanti cena. Nel principio del pranzo ho fatto prendere una gocciolina d' Olio di-

genuità dell' Aut. Sempre datto, e prefende. ma sempre dubbiofo, a ne' discorsi teorici della Medicina.

stillato d'Assenzio entro un poco di Zuccheroz e qualche volta, in luogo del detto Olio, ho fatto pigliare immediatamente avanti pranzo dodici grani di Sale d'Assenzio, mescolato con due grani di Vetriolo di Marte. Ho fatto bere la prima volta, nel pasto, quattro, o cinque once di Vino d'Assenzio. La sera dopo cena ho data una pilloletta di Triaca, al peso di dodici, o quindici grani; Ed alcuna volta, per cagione delle vigilie grandi, in luogo della Triaca, si è data una piccola pilloletta di Cinoglossa, al peso di quattro, o cinque grani al più, una, o due volte la settimana. Dallo uso de' suddetti rimedi, accompagnati da molta continenza nel bere, ed astinenza di cibi umettanti, e bevande fredde, si sono molte persone liberate dal suddetto male.

#### Per un Edema.

Scriveli

Edema Quel tumore, che Edema comunemente si dal Greco chiama da' Medici, fu dagli Antichi crevale Tu- tutt'i suoi seguaci, esser cagionato dalla Pituimor flo- ta tenue, come essi dicono, che mescolata col scio ecc. sangue, ogni qual volta cresce la di lei quancome in tità, irritando la potenza espultrice, cagiona, questo Co-che dalla medesima ella è tramandata da' vasi Julio de- maggiori a' minori, e più deboli, fin tanto che arrivata ne' debolissimi, ivi stagnando cagiona il tumore edematoso. Nondimeno se io dovessi dire intorno a questo proposito ciò, che la mia debolezza, e poca esperienza mi può somministrare, a molto diversa materia di quella assegnerei io la vera cagione di questo male, giacche oggimai chi non è più che cieco, chiaramente conosce, non esser così conforme alla verità l'antico sistema degli umori del Corpo umano, quanto atto, e proporzionato per ingegnosamente spiegare tutt' i mali, e le loro cause, a chi poco amatore della verità

zisparmia la fatica del taglio anatomico.

Direi dunque, che questo ensiamento non ha l'origine da altro umore, che da quello, il quale dagli Anatomici del nostro secolo col nome di Linfa si chiama, il quale circolando, e per li propri vasi, e col sangue, nel quale, dopo di essersi da esso separato, ritorna, se riceve qualche alterazione bastante ad impedirgli il suo moto naturale, può con gran facilità, anzi dee necessariamente produrre un tal tumore. In quanto poi al modo, col quale il moto suo naturale può essere impedito, si possono osservare più cose, avvegnachè ciò possa. seguire, o per esser alterate le vie, per le quali egli dee passare, ovvero per esser mutata le sua temperie, o costituzione naturale, che vale a dire, per esser reso più crasso, più sottile, più acre, più insipido del suo dovere, ed in somma diverso da quello, che è d'uopo che egli sia, per potere seguire gli usizi, per li quali la natura l' ha destinato ne' corpi degli uomini. Quello può solamente procedere da esterno accidente, come caduta, percossa, o altro: Questo o da vizio di quelle glandule, per mezzo delle quali si separa questo umore, o per vizio di tutta la massa sanguigna, dalla quale si fa la separazione, cioè con l'introdursi a poco a poco nel sangue alcuni corpicelli, che essendo atti a separarsi nelle predette glandule, sono altresì potenti ad alterare la naturale composizione di tutta la Linfa. Stanti tutte queste cose, nel caso che si propone d'uno edematico delle gambe, io sono di parere, che questo male si sia cagionato nell' infrascit- In questa to modo, cioè, che mutata la costituzione di parentesi tutta la massa sanguigna, o per causa de'cibi, si accenna o d'altro (che di presente sarebbe difficile, an- modestazi impossibile ad investigars, dovendosi ciò mente, che dedurre da diligente esamina del paziente ) si la Relaza sia altresi turbata la separazione dell'umore so- del malo prammentovato, con essersi egli reso più cras- non era so, e consistente, che non sa di mestieri sh' ei esasta. Op. del Redi Tom. VII.

alle gambe, non sia postia stato potente a seguitare il suo moto, per la sua troppa, ed ec-

cessiva crassizie, e per conseguenza, stagnando abbia enfiate le gambe, e generatovi un tumore floscio, melle, e facilmente cedente ad ogni benché piccola compressione, che è quello, che Termina edema ho fin ora chiamato. Per quanto s'apprudentepartiene alla cura di detto male, stimerei io mente il prima d'ogni altra cosa necessario il fare in Consulto modo, che cessasse la causa di detto male, accon parole ciocche mentre il tumore di già fatto si cura, e consigli non cessando la causa, egli in vece di scemaassai ge- re, non andasse continuamente crescendo; il nerali non che fatto, sarebbe necessario il tentare d'evapotendosi cuare, e smaltire tutta quella materia superper difet- flua, per render il paziente sano del tutto: tutto di in- te le quali cose possono dal prudente Medico formaz. cercarsi di conseguire con quei Medicamenti venire al che più gli parranno a proposito.

particola-TE.

#### Per dolori periodici in tutto il ventre inferiore.

Alle due dottissime, ed esattissime Relazioni raccolgo, che l'Illustrissima Sig. N. N. di età in circa di trenta anni, spiritosa, e vivace, d'abito gracile, di temperamento cal-do inclinante al secco, nelle cui viscere a giudizio del tatto non si riconoscono pertinaci ostruzioni, da bel principio, che ella cominciò ad avere i naturali fiori menstruali, nel tempo di essi fiori era travagliata da dolori periodici in tutto il ventre inferiore, e particolarmente intorno alla regione dell'utero. Questi dolori non folamente non vollero mai cedere a forza di Medicamento verono, ma nè meno vollero cedere dopo che ella fu maritata a marito giovine, e fano, e gagliardo, anzi col

cresoere dell'età si son satti più sieri, producendo ansietà di respiro, agitazione, strettezza, e deliqui di cuore, moti furioli, e concussioni disordinate delle membra, momentanee e brevi alienazioni di mente. I fiori menstruali sono fati sempre, siccome per ancora lo sono, scari, e di colore rebicondi, ed accesi, e di sostanza sottili. A questo male se ne sono altresì congiunti alcuni altri, cioè a dire un sapore salso in bocca, il quale le riscalda, e le punge le fauci, un umore soverchiamente acido nello stomaco, e quel che più importa, da un anno in quà, è sopraggiunto un continuo copioso fluore uterino di materie talvolta bianche, talvolta livide, e talvolta gialle, e di cattivo odore, le quali riscaldano, mordicano, e pungono, e inducono dolore in quelle parti, per le quali necessariamente fanno passaggio. Quindi è, che quando questa Illustriss. Signora giace col Marito, in quell'atto sente un tal dolore verso la bocca dell'utero, e nella vagina di esso utero, che quasi quasi ella ne vien meno; e son già otto mesi in circa, che per tal cagione esso Marito è forzato ad astenersi dal giacere con essa, la quale va continuando ad essere sterile, non essendo mai ingravidata nel tempo di quattro anni, che sono scorsi dal suo sposalizio in qua.

Gravi sono queste malattie, difficilissime da essere totalmente vinte, e debellate, e tanto più apparissono dissicili, quanto che la maggior parte sono antiche, e non anno mai voluto cedere a' Medicamenti da Uomini valentissimi, e prudentissimi prescritti. Si può nulladimeno sperare qualche guadagno, e qualche avanzamento, non già con la forza di un violento assato, ma bensì con un lunghissimo, e lento assedio. Ma acciocche con questo assedio si possa ottenere il desiderato sine, sa di mestiere riconoscere bene quei luoghi, e quelle parti, le quali sono l'antico nido, e l'antico ricovero del male, e riconoscere, ed esaminare

ancora di quali armi, e di quali forze egli fi serva. Democrito, che a mio credere visse il maggiore de' Filosofi della Grecia, su di parere, che l'utero nelle Donne fosse cagione di più di seicento sorte di mali. A questa opinione di Democrito si sottoscrisse l'amico suo Ipocrate, e l'ampliò ancora a tutte quante le malattie, onde nel lib. de loc. in hom. ci lasciò scritto: ai i sepal warter ter rosunaterautial eigh. Io per me, aderendo al sentimento di questi due grandissimi Uomini, tengo, che in questa Illustriss. Signora l'utero sia il primario sonte, e la primaria sorgente di quasi tutti quanti i suoi travagli; e considero, che avendo avuto pel passato, ed avendo anco presentemente scarse le sue evacuazioni menstruali, ne avviene per conseguenza, che nelle vene, e nell'arterie dell'utero abbia stagnato, o stagni parte del sangue, e quivi abbia preso, e pigli per vizio del luogo, un tale quale si sia lievito, o fermento acido, di natura vitriolata, e di acqua forte, onde ritornando indietro quegli icori fermentati, e impuri, che si sarebbon dovuti evacuare col sangue; ritornando, dico, indietro, e spinti nell'ultime estremità di quei nervi, che son rami, e propagini del Pajo vagante, e quivi turbando, e sconvolgendo il mite, e piacevole moto del sugo nerveo, cagionano in gran parte i travagli di questa Illustriss. Signora; al che anco molto coopera la nuova mescolanza delle particelle acide con le particelle salsuginose, e lissiviali, e biliose, dalla qual mescolanza nasce bollore ne'vasi sanguigni, turgenza, e rigonfiamento, e distensione. Quindi. non è maraviglia, se convulse le glandule, e le viscere dell'abdomine, si sconcerti la cribrazione de'fermenti, e si turbi la bile, ed il sugo pancreatico. Quindi per la contrazione della propagine nervosa, che si accozza col fascicolo faloppiano, nascono i dolori negl' ipocondri: quindi nel torace per la contrazione de' nervi, e de' muscoli, impediti i polmoni, si sa l'ansietà

del respiro; quindi convulse l'estremità delle vene, e forse anco dell'auricole stesse, e non fomministrandosi al cuore il sangue con la dovuta misura, e col dovuto tuono, nascono le palpitazioni; quindi, come si è detto di sopra, essendo viziato il moto, e le particelle componenti la massa del sugo nerveo, nascono universalmente le disordinate concussioni di tutte le membra. O perchè i fermenti dell'utero acquistano una natura vitriolata, o analoga all'acqua forte corrodente, questi possono essere stati la tagione del flusso uterino, e piaccia al Signore Iddio, che non abbiano introdotta in esso utero qualche piccola erosione, come mi sa sospettare il color negro setente di esso sluore, ed i dolori, che la Signora sente quando abita col Marito. Può essere, che io m'inganni, ma la conjettura del sospetto viè.

Egli è dunque di mestiere render la massa del sangue più pura, che sia possibile, e raddolcirla, e temperarla dalla soverchia acquistata corrosiva acidità: e sinalmente sa di mestiere corroborare le viscere, acciocchè possano sare il loro usizio, e di separare, e di scacciare, e di rattenere quegli umori, che anno bisogno di essere separati, evacuati, e rattenuti.

Configlierei dunque, che si nettassero le prime strade con medicamenti piacevolissimi, astenendosi sempre dagli evacuanti gagliardi, e di soverchio irritanti; che si preparassero, e si addolcissero gli umori con sughi cavati a giorno per giorno dalla cicoria, dalla melissa, e dall' agrimonia. Nel tempo, che si pigliano questi sughi, mi piacerebbe, che si attaccassero moste mignatte alle cosce in quel luogo, dove soglionsi attaccare i vescicatori, e si cavasse con esse otto, o dieci once di sangue. Quindi, terminato l'uso de' sughi, si evacuasse di nuovo, e poscia si passasse all' uso dell' acqua del Tettuccio sino a tre passate, per poter poi ricorrere al siero di capra depurato, pigliandone sei once per mattina raddolcito con

un poco di Giulebbo di luppoli, con questa legge però, che ogni quattro giorni, in vece di sei once di sero, se ne desse alla Signora quattro libbre con un solutivo avanti, acciocche più facilmente passasse, ed il solutivo molto mi piacerebbe, che sosse il seguente, o altro simile.

R. Sebesteni num. viij. Cassia tratta onc. mez. Susine amoscine num. iv. Giuggiole num. zj. Sonco pugil. j. Macis gr. zij. Bolli in susse. Sonco pugil. j. Macis gr. zij. Bolli in susse. Giugua com. e in fine aggiugni Sena di Levante ben netta da' susti dram. iij. lascia levar un sol bollore. Leva da suoco, lascia freddare, e cola. R. di detta colatura onc. iij. e mez. Giulebbo violato sol. onc. iij. messci ec.

Dopo il siero, stimo necessario ricorrere all' acciajo dulcisicatore degli acidi, e mi servirei del Magisterio di Marte aperiente, descritto da Adriano Minsicht, e lo mescolerei co' sughi concretì di luppoli, e di cicoria, e di questo medicamento piacevolissimo me ne servirei lungo tempo per poter finalmente sar ritorno di nuovo all' uso lunghissimo del latte di assna.

Nel tempo di questi medicamenti suddetti la Signora continuamente mattina, e sera ne' primi bocconi del cibo pigli il magisterio di madreperle, ovvero di altre conchiglie marine, e di occhi di granchi di fiume. Beva poco vino, e piccolo, e bene innacquato, sugga come Manca la peste tutte le maniere di aromati, e tutti valche gli acidi....

Manca qualche cofa nell' originale mal confervato.

Per ulcere in bocca, piaghe nelle gambe, rogna, magrezza, stitichezza, e malinconia.

DAlla diligente Relazione, e dal dottissimo Consulto trasmessomi, raccolgo, che

FIllustrissimo Sig. Conte N. N. di età d'anni trenta, di temperamento, come si dice, molto melancolico, e di abito di corpo piuttollo magro, che no, sono molti, e molti mesi, che avendo giaciuto con femmina infetta di male venereo, su sorpreso in prima da una siera, e dolentissima gonorrea di diverso, e brutto co- Toroppia lore; e poscia da due buboni nell'anguinaglia, vale proiquali vennero a suppurazione, e prudentemen, priamente te per sei mesi continui furono tenuti aperti in Latino: dal Chirurgo. Mentre questi buboni erano a- Profluperti, per liberarsi ancora dalla gonorrea, su vium sepurgeto, e ripurgato dal suo Medico, nel prin- minis vicipio della Primavera, e quindi per cinquanta tiosum. giorni gli fu dato un fortissimo Decatto di Le- Gal. lib. gno santo, e Salsapariglia, con una maniera de loc.ass. strettissima di vitto, nella quale non mangiava ma si prese non biscotto ben secco, e qualche poca di de comucerne arrosto ben insalata con sale di Legno nemente fanto. Nel ventesimo giorno di questo decot- per lo scoto, dopo avere inghiottita certa polvere di Mer- le di sacurio preparato, si accorse il Sig. Conte, che nie dalle nel palato, e nella lingua erano a lui nete al- parti ge-cune ulcerette, le quali a poco a poco comin- nitali, che ciarono a dargli gran travaglio nel mangiare, da molti e nello inghiottire. Continuò il decotto fino Autori si in cinquanta giorni, ma nè le ulcere saldaro-chiama no mai, nè la gonorrea si soffermò nè poco, strangunè punto, anzi parve, che fosse divenuta di ria viruquando in quando più acuta, e più dolorosa, lenta. e di colore più giallo, e talvolta periccio: Onde per configlio di più Medici al principio dell' Autunno ripiglio di nuovo per quaranta giorni un fortissimo decotto di sola polpa di Legno santo, e lo pigliò alle Stuse secche, nelle quali sudava due volțe il giorno, un'ora la mattina, e un'ora la sera, e ogni dieci giorni pigliava due scrupoli di pillole aggregative con venti grani di Mercurio precipit. dolce; ma dell'ulcere, anzi si trovò notabilmente imagrito, ed afflitto da grap malinconia, e da grap-

de perpetuo timore di vicina morte, o di noni dover mai guarire: il perchè tutto mesto, e' pensieroso, e sempre nuovi mali, e nuove sciagure indovinandosi, si ritirò alla solitudine della Villa, nella quale per tutto Inverno s'astenne da ogni sorte di medicamento, eccettuato però il pigliar di quando in quando qualche presa di Mercurio dolce, facendo sempre una dieta efficcante. Finalmente a poco a poco la gonorrea nel fine del Verno è cessata; ma l'ulcere della lingua, e del palato sono nello stesso grado, anzi peggiore, e se qualcheduna ne guarisce, ne nasce un'altra in un altro luogo, e di più il Signor Conte per tutto quanto il corpo suo si è pieno d'una rogna secca minuta, e folta, e nelle congiunture delle braccia, e delle gambe molto crostosa, la quale con importuno pizzicore giorno e notte lo consuma, e lo tormenta, siccome lo tormentano ancora due piaghe sordide ostinate, aperte dalle grattature sopra lo stinco della gamba sinistra, le quali gli accrescono la melancolia, ed il timore di dover presto morire, mentre vede, che di giorno in giorno va semprepià Imagrendo; e di più ha dato in una stitichez-'za di ventre, che non si vuole ammollire, nè muovere, se non a forza di que'medicamenti gagliardissimi, che dal suo Medico giornalmente gli sono somministrati, ancorche molte volte fenza frutto, e senza operazione verura, il che notabilmente accrescendo le sue melanconie, e afflizioni, fece risolvere il Signor Conte a chiamar di nuovo una Consulta di sei Medici più accreditati, i quali tutti d' accordo conclusero, i mali fopraddetti non provenire da altro, se non dalla ostinazione del morbo venereo, che avendo poste prosondistime radici nel corpo del Sig. Conte, non si eraper ancora potuto vincere, ne domare, ancorche da due fortissimi decotti sosse stato assalito: quindi foggiunsero, che era necessario riconter di nuovo ad un terzo decotto di Legno

naria, rinforzato con estratto del medesimo Legno santo, e con sale cavato dalle ceneri della Salsapariglia; e che finalmente per de-bellar la rogna era d'uopo venire ad un lungo, e continuato uso della polvere viperina; anzi che ottimo pensamento sarebbe stato, il far cuocere a volta per volta una vipera intera nel soprammentovato decotto di Legno, santo, di China, di Salfapariglia, e di Saponaria, siccome ancora il non ber per lungo tempo altro vino, che un vino bianco generoso, e potente, nel quale a bella posta sossero state fatte affogare alcune Vipere vive. Anfiolo il Sig. Conte di recuperare l'antica sua buona sanità, mi sa comandare di voler dire il mio sentimento, non solo intorno alla natura, e alle cagioni del suo male, ma altresì intorno a' suddetti medicamenti proposti nella Consulta da' suoi Medici , con aggiugnere di più la nota di qualch'altra medicina, che mi potesse per avventura sovvenir nella mente, e che da me fosse stata esperimentata giovevole a vincer l'ostinazione d'un morbo venereo, così altamente radicato. Io obbedirò, e tanto più obbedirò volentieri, quanto, che la mia obbedienza dee in primo luogo scrivere gli encomi di que'dottissimi Medici, i quali fin a qui han- Ripiego no affifito alla cura del Sig. Conte, concio-ingegnoso siacosache io porto fermissima credenza, che da' per biasmedicamenti da loro fatti al Signor Conte siamar i Mestata di maniera vinta, e domata la malizia dicamenti venerea del suo corpo, che non ve ne sia ri-usati, e i masa reliquia veruna per minima ch'ella si post-nuovamete sa essere ; e se il Sig. Conte presentemente è af- proposti flitto dall'ulcere della bocca, dalle piaghe del-senza farfa le gambe, dalla rogna, dalla magrezza, dalla odiare de stitichezza, e dalla malinconia, questi sono Medici-tutti accidenti prodotti da' medicamenti satti della cura. infino a quì, i quali medicamenti, siccome Il Menagio con le loro qualità occulte, e alessisarmache dicea, le banno potuto vincere, e debellare il veleno convalescëze esser del contagio venereo, così con le loro qualilunghe per-tà maniseste, come le chiamano alcuni Filoche si ave- sofi, introducendo nel corpo del Signor Conte va da sa- soverchio dalore, e soverchia siccità, e per nare il ma conseguenza soverchio sale, hanno satto nale futto da scere, quasi inevitabilmento, i suddetti fafiidio. Medica- fissimi malori . Adunque , a debellar questi , menti. e non a vincere il contagio vonereo, di già Dal Greco vinto, e domato, debbono attendere i Medici axecipap- da qui avanti, e siccome sin a qui si son sermaxor, che viti d'ajuti potentissimi, e quasi quasi violenpropria- ti, così per l'avvenire debbono usare in tutto. mente va- e per tutto una discreta, e amorevole piacele rimedio volezza di rimedi, mediante la quale mi renopportu- do certo, che a poco a poco il Sig. Conte sano, ap- rà restituito alla sanità, senza la quale il nopresso a' stro vivere morte più tosto si può chiamare, Medici, che vita; ma è necoffario ch'egli voglia essefuona con-re obbediente, e voglia cacciar via quei tanti travvele- timori di futuro male, e d'imminente morte, no, o spe- che gli occupano continuamente, e gli pesturband l'animo con pene somigliantissime a quelle di colui, che, come favologgiano i Poeti, ne' Regni di fotterra si mira pendere sopra it capo un sasso grossissimo riterruto da sottilissimo filo, al qual sasso risguardando, e della sua caduta igomentandoli, sta eternamente in an-

gosce penosiffime.

Comincera dunque il Sig. Conte il suo me-

dicamento, col seguente siroppo.

Rt. Siroppo de Pomis semp. onc. j. Acqua di Nocera onc. viij. m. per siroppo da pigliarsi ogni mattina cinque ore avanti dessare, e da pigliarsi ancora replicatamente are ore avanta cena.

Quando per dieci giorni continui averà pigliati i suddetti Siroppi, si contenterà servizsi

della seguente bevanda sol.

R. Cassia trat. dram. vj. Sens di Lev. dr.v. Cremor di Tart. dr. iij. Inf. per ore x. in f. q. d'A. com. alle ceneri calde, in fine facto fevare un bollore cola, e alla colatara aggiu-

gui Siroppo Viol. fol. onc. 1v. e mez. sugo di Limoni onc. mez. Chiarisci secondo l' Arte, cola per carta sugante per pigliarne onc. vij. all'alba.

Quando questa bevanda comincerà a muovere il corpo, è necessario bere lib. vi. d'Acqua di Nocera.

Il giorno seguente si cominterà a pigliare ogni mattina nell'ora dello svegliarsi otto once di siero di latte depurato; non raddolcito con cosa veruna, ed il giorno tre ore avanti cena si heverà ott'oncie d'A. di Nocera pura, senza raddolcire, e si beverà fresca.

Nel tempo che si piglia questo siero, è nes cessario un giorno sì, e un giorno no inghiottire la mattina, avanti il ssero, due dramme di Polpa di Cassia così pura, e semplice, e sen-

za correttivi.

Si continuerà l'uso del Siero per lo spazio di xij. o xv. giorni, e poscia si piglierà di nuovo la bevanda sol. chiarificata, e tre ore dopo di essa si beverà quattro, o cinque libbre di siero depurato, e poscia il giorno seguente si comincerà a pigliere il latte d' Asina, e si continuerà per cinqunta, o sessanta giorni almeno, in quella quantità', che sembrerà più opportuna a' Signori Medici affistenti, i quali non si scorderanno d'ordinare di quando in quando qualche serviziale di purb brodo, Zucchero, e Butiro, e di ordinare altresì alle volte, in vece del serviziale, quella quantità di Cassa, che si pigliava nel tempo del Siero; ayvertendo, ch' è necessario neces-farissimo, che quando il Signor Conte averà la mattina pigliato il Latte, vi dorma sopra almeno un'ora, e non potendo dormirvi, stia a letto in riposo, e in tranquillità d'animo, e faccia vista di dormire, no si guardi ad Aezio Fetrab. 1. Serm. 2. Cap.93. il quale vuole, che commettano gran peccato in sanità coloro, i quali si addormentano subito dopo aver pigliato il Latte; imperciocchè l'esperienza manisestamente mostra in contrario, ne questo è luogo da savellare sopra di ciò, nè da addurne distesamente le cagioni, le quali molto bene saranno note a' dottissimi, e prudentissimi Medici assistenti.

E perchè in questo tempo del Latte sarà venuta la stagione caldissima, perciò loderei sommamente, come cosa necessaria, il bagno d'ac-

qua dolce usato ogni giorno.

A questi rimed, sa di mestiere accoppiare un modo di vivere conveniente. Il vitto penda all'umettante, e refrigerante. Si mangi mattina, e sera minestre assai brodose con erbe. Le carni sempre sieno allesse, e non mai arrostite. Si tralasci in tutto e per tutto per insalarle il sale di Legno santo, e di Salsapariglia, imperocche possono esser nocivi all' universale della complessione del Signor Conte, e non possono giovare come Alessisarmaci alla virulenza venerea, imperciocche questa si crede di già vinta, e debellata; e quando anco non sosse vinta e debellata, questi così satti

Veggansi l'sali cavati dalle ceneri non conservano veru-Esperièze na delle virtù di quei legni, da' quali le ceneintorno al- ri surono satte, come chiaramente per espele Vipere rienza provata, e mille volte riprovata, scrissi nell' im- nelle mie Osservazioni intorno alle Vipere. Si pressidiVe- mangi delle frutte, ma con moderazione, e nez. a car. particolarmente delle fragole, delle visciole, 53.ed oltre del popone, del cocomero, e dell'erbe in ina quelle se salata, perchè saranno giovevoli. Si beva Vine parla ni piccoli, e ottimamente innacquati: i grananche in di e generosi sempre saranno nocivi; anzi per due altri gran rimedio loderei lo astenessi per molti, e Cons. quì per molti mesi totalmente dal vino, ed in sua di sopra a veca il bere acqua pura, o acconcia.

Maniera 11. de' medicamenti semplici al cap. t. e ciò grandiosa che Areteo di Cappadocia nel cap. ultima del li Filososo lib. 2. delle cagioni, e de' segni de' mali diuingenuo turni affermarono della virtà del vino vipeper consu-rino per guarire le malattie, che sogliono ve-

nire

nire nella pelle, nè mi è ignoto altresì, che tare quelle Paolo Egineta, Aczio, Celio Aureliano, e fi- oppinioni, nalmente Porfirio nel lib.4. dell' astinenza da- che si apgli animali, concorressero nell'opinione di Ga- poggiano Ieno, e d'Areteo, ma con tutto questo non cre- alla fola do, che il bere vino viperato, vaglia ad esse-autorità di re di utilità alla Rogna del Signor Conte, an- Scrittori zi lo crederei molto dannoso, perchè tutte quel- famosi. le storie similissime tra di loro, e procedenti l'una dall' altra, raccontate da' soprammentovati Autori, io le ho per altrettante favolette; Ma quando pure non fussero favole, ma anzi istorie verificate dall'esperienza in que' tempi antichi, elle non si verificano più, onde alcuni Autori s'ingegnano di rintracciarne le cagioni. e particolarmente il Zacuto Ebreo nel 6. lib. delle Storie mediche; ma di qual valore siano i fuoi detti, ognuno potrà quivi vederlo.

Questo è quanto brevemente ho potuto dire in esecuzione de comandamenti sattimi; e prego il Signore Iddio datore di tutti i beni, che sia di quel giovamento al Sig. Conte, che

io gli desidero, e gli auguro.

#### Per una Idropica ascitica, e timpanitica.

'Illustrissima Sig. N.N. per quanto raccolgo dall'esattissima, e diligentissima relazione, è idropica ascitica, e timpanitica. Io
credo, che di ciò sia cagione il siero del sangue, il quale non solamente sia soverchio, ma
che aucora sia mal collegato, e male unito con
esso sangue, onde il sangue con soverchia incontinenza per le bocche di quelle arterie, che
metton capo nelle viscere, e nelle cavità dell'
abdomine, si scarichi di esso siero se così ne
produca l'Ascite; e perchè questo siero stagnante suor de' propri vasi si fermenta, e dal calore
delle parti si riscalda, ed acquista aumento di

mole, perciò da esso si sollevano mosti essuri, i quali non potendo aver l'esto libero, si cangiano in stati, ed in questa maniera all'Ascite si accompagna ancora la Timpanite. Per guarir questa Signora bisognerebbe proccurare di ridurre la massa del suo sangue un poco più tenace, e men facile a quagliarsi, acciocchè le di lui particelle sierose stieno con esso meglio unite, e collegare; bisognerebbe altresì proccurare, che quel siero, che stagna nella cavità dell' abdomine, sosse riassorito, e ribevuto dalle vene, acciocchè poi per la strada delle arterie emulgenti sosse poi per la strada delle arterie emulgenti sosse si per urina uscisse del corpo.

corpo .. Queste cose son tutte facili da dirsi, ma disficilissime a conseguirsi, e nel nostro caso forse, e senza forse impossibili ad ottenersi, pel possesso grande, che si è pigliato il male. Onde non parrà, che si possa sperare altro, che di proccurare che questa Signora si conservi in vita più lungamente, che sia possibile, e con minor travaglio, e con minor pena. Fatto questo pronostico, loderei che frequententemente si usassero quei diuretici, i quali non soglion fondere il sangue, ma lo mantengono nel suo tuono, e nella sua natural simetria, e ordine di parti, e quegli parimente che corroborano, e fortificano il fermento sulfureo, e rannoso de reni. Loderei dunque, che la Signora si servisse delle seguenti ricette vicendevolmente, or dell'una, ora dell'altra.

Rt. Conchiglie dette comunemente madreperle, polverizzate, e macinate impalpabili onc. 1. Sale di qualsisa vegetabile ben purificato, e cristallino dr. ij. m. e dividi in 30. parti uguali, per pigliarne quattro prese il giorno di sei ore in sei ore in due cucchiajate di acquastillata di lappa bardana.

Br. Scorze di locuste marine secche in forno,

e polwerizzate, e ben macinate, e ridotte impalpabili per pigliarne scrop. j. per voltamolte

ınl.

volte il giorno, ed anco mescolate con le mi-

R. Gusci di uova di struzzolo ben macinati dram.iij. noce moscada polverizzata dr. m. con trementina Veneziana cotta, de quali si faccian pillole grosse come piselli da pigliarne una ad

ogni ora del giorno.

R. Vino bianco gentile non agro lib. ij. vi fi tenga infuso in vaso di vetro ben turato onc. m. di fior di zolfo per giorni dodici; dipoi si toli, e fi ferbi per pindiarne spesso una tuochiajata, ed anco per beverne il primo bicchiere a desinare, e a cena.

R. Acqua di radiche di radicchio siillata onc. tij. Tintura rabiconda di Tartaro di Adriano a Mynsicht onc. j. m. per pigliarne onc. j. per.

volta più volte il giorno.

R. Si infuochino in una padella di ferro de frammenti di coralli, e così ben caldi si spengano in suff. q. di Vino bianco, si lasci radfreddare, e si coli il vino, e si serbi per bere a pasto.

Di questi, e di altri simili, per così dire diuretici mi servirei, rimettendomi sempre al

prudentissimo giudizio di chi assiste...

Quanto a'medicamenti, che muovono il corpo, stimo necessario necessarissimo servirsi de' più piacevoli, e de' più miti, giacchè si è osfervato, che i gagliardi idragogi poco utile ci anno apportato. Quando dunque ci sia di bisogno di evacuare per secesso, loderei l'infrassiritta piacevolissima bevanda, da pigliarsi ogni tanti giorni, secondo il prudentissimo giudizio di chi assiste.

Si dissolva in onc. k. di acqua di sonte di Pissa onc. m. di polpa di Cassia, poscia vi s' infonda dentro dr. iij. di Sena in soglia scrop. ij. di Cristallo minerale, e gr. k. di Noce moscada. Si tenga il tutto in vaso di vetro per ore 24. a freddo. Dipoi si coli senza spremere, e nella colatura calda si dissolva onc. ij. di Manna, si coli di nuovo, e se ne pigli onc. vi. ovvero onc. vi. e m.

Si aftenga sempre la Signora da tutte le maniere di cose acide, come quelle, che fondono il sangue, e lo necessitano a disciersi da propri sieri, ec.

Questo è quanto brevemente ho potuto dire: piaccia al Signor Iddio, che il tutto possa servire di consolazione a questa Illustrissima Si-

gnora.

# Per facili accensioni di sangue, e di testa.

E coi lunghi, e continui rinfrescativi, ed

. D umettanti si mantengono per ancora in vigore quelle frequenti, e facili accensioni di sangue, e di testa; che sarebbe egli avvenuto, se tali refrigeranti, ed umettanti non si sosse-Mali, che ro usati? Che sarebbe avvenuto, se in vece di pud cagio- quegli si sosse messo in opra per la terza volnare il De-ta un nuovo decotto di Cina, e di Salsaparicotto diCi-glia? Io per me credo, che in tal caso i sali na.e diSal-vitriolati, acidi, sulfurei, ed alluminosi del fapariglia, sangue, e degli altri fluidi si fossero messi in benche si impeto di turgenza, e di bollore, ed avesseadopri da ro cagionati mille fastidiosissimi malori, e parmolti sen\_ ticolarmente della razza di quegli, che provenza paura, gono dall'acidità de' sughi melancolici. I mali del Padre non possono esser vinti con violenza di un assalto repentino; anzi con gli assalti repentini semprepiù s'inaspriscono. Ci vuole un lungo, e lungo assedio, anzi una lontanissima, e quasi insensibile bloccatura. Continui egli dunque tali umettanti, e refrigeranti, ma con una mano amorevolmente discreta, e lontana dagli estremi, che tutti so. no viziosi. Del resto il Redi non si sentì in-Uso delle clinato a condescendere all'uso dell'acque mi-

Acque mi-nerali della Ficoncella, e della Villa, perchè nerali pe- queste acque cariche di miniera vitriolata ferricoloso, rata, e fors' anche sulfurea, nel passare per li

COD

condotti del nostro corpo, vi depongono sempre qualche parte della loro miniera, la quale a suo tempo cagiona le sue mozioni, ancorchè subito presa l'acqua apparisca qualche momentaneo giovamento. Quindi è, che il Redi si sentì più inclinato all'acqua di Nocera, e questo avvenne, perchè l'acqua di Nocera è di miniera di bolo, e se nel passare i nostri canali vi deposita qualche poco di sua miniera, questa tal miniera non solo non è abile a mettere in mozione a suo tempo i fluidi, anzi ella è abilissima a modificare, e ad attu-CosìDantire gli acidi de' sughi melancolici del nostro te diffe corpo, che è quello appunto, che ha di biso- Soffriri, gno il Padre. Al che si aggiungono quei cal- ed il Boc. di, quei disagi, quei non dormiri, che si pa- Baciari, tiscono nell'andare a prender l'acque della Parlari Villa, e della Ficoncella alle loro proprie for- si dice cogenti, quando tali acque possonsi pigliare nel-munemenla propria Casa con tutte le comodità, e con te. ugual frutto, quando son prese per que'mali, a'quali elle convengono.

Il Bagno dell'acqua del Tevere, dell'acqua d' Arno, o di qualsivoglia altra acqua di fiu- Alcuni me, o di fontana il Redi lo stima necessaris- Medici simo, siccome stima necessarissimo altresì un soglieno onesto uso nella Mensa di tuttequante quelle per antifrutte, e di quell'erbe, che di stagione in sta-ca usangione ci sono date dalla natura, per la con- za biasiservazione della nostra sanità, e non per rui- mare le na di essa, come crede il semplice, e supersti- frutte, ma

zioso volgo.

lo perche non fan-

Per un Franzese, a cui erano neces- no. fari anzi i diuretici, che i sudorifici.

Ltre le dimande, alle quali risposi la settimana passata, me ne viene fatta novamente un'altra, ed è, che il Nobilissimo N. N. est naturellement fort diuratique, O' qu' il Op.del Redi Tom.V11.

sue facilement, O' ainsi, s'il ne seroit pas bon de suer quelque fois pour corriger la serosité du

fang.

Io presuppongo per cosa verissima, che la serosità del sangue del Nobilissimo N. N. sia una serosità salsuginosa, acre, e mordente, e che il sangue stesso sia tutto pieno di minime particelle salate sussure, e socose, le quali lo mettono in moto, e lo simolano continuamente, e lo irritano: Presuppongo anche per cosa vera, che il sudore, che esce da nostri corpi abbia qualche piacevole sapore di sale, e che per conseguenza porti suor del corpo alcune minime particelle di esso sale: e questa verità non solamente è nota a' Medici, ma ancora a' Poeti:

Duraque sudato mollit sale viscera terra Ad Boream nudus, Oc.

Si sta in disse un Satirico moderno. Nulladimeno io non dubbio, se mi sento ne poco, ne punto inclinato a credevi sieno re, che il sudore proccurato artificialmente posmedicam. sa essere di giovamento al Nobilissimo N. N. da far su- anziche crederei, che potesse essere a lui di nodare, e di tabile danno, imperocchè molta sarà l'umidi-eiò non tà, che uscirà per via di sudore, e poche sahanno i ranno le particelle salsuginose, che mescolate Medici al-con esso sudore usciranno dal corpo; e per suna sicu- conseguenza il sangue dentro alle vene, e all' ra prova. arterie rimarrà privo di quell'umidità dolce. Vedi la che innacquava, e temperava il sale, ed il zol-Lett. del so del medesimo sangue; E quello che più im-Dott. Gius. porta, tutta la massa sanguigna rimarrà poi più del Papa pregna, e più carica di sale, e per susseguendell'Umi- za il sangue sempre più imperverserà, e semdo, e del pre più si metterà in impeto di turgenza, e di Secce. corrosione. Questa Filesofia non è incognita Il sal co- a coloro, che sabbricano il sal comune, o almune sciol-tri sali artifiziali, mentre veggono giornalmento nell'ac- te, che l'acque salmastre quanto più a forza qua non di fuoco, o di sole svaporano, tanto maggiorssvapora mente diventano salmastre, e continuando lo per forza svaporamento, finalmente quelle caldaje, che di fuoco.

Prima erano piene di acqua, si trovano ricche di puro, e schietto sale. Così non si può dire delle cose diuretiche, poichè coll'urina si purga il sangue dalle serosità senza pericolo, e con la stessa urina esce dal nostro corpo grandissima quantità di sale, e fisso, e volatile; come ottimamente bo potuto conoscere per le iterate, e reiterate Notomie, le quali ho fatte dell'urina in diversi tempi, e in diverse persone. Adunque nel Nobilissimo N. N. loderei più i diuretici, e mi asterrei da' sudorifici, purchè i diuretici sieno di quegli, che non possono introdurre nel nostro corpo particelle sulfuree, e focose; anzi che si debbono usare quei diuretici, che anno forza di togliere la mobilità, e l'attività alle medesime particelle socose, e sulfuree. Se poi il sudore viene natural-Disse Ipoc. mente, bisogna lasciare operare alla natura. che la Na-Io rimetto con ogni umiltà quello mio senti-tura è memento ad ogni miglior giudizio. dicatrice de'mali, e

che il prudente Medico dee secondare le operazioni di lei

Per un' Asma nata da vizio dello stomaco, che non fa bene il suo ufizio.

EGli si può bene agevolmente scorgere, che 'l male, che così sieramente travaglia il Signore N. N. abbia la sua prima origine nello stomaco, la dove per difetto degli acidi, i quali più del dovere mordaci si somministra-no dal sangue, non si fa qual si dee la digestione de' cibi; perloche trapelando negl'inte-fini il chilo più del convenevole acetoso, non solamente non può raddolcirsi con l'aita del fiele, ma nel mescolarsi egli con esso, e col liquore Versungiano, si viene a sermentare con

liquore, chiama Versungiano.

Giorgio violenza tale, che si riempie de' flati tutta la Versungio regione degl' Ipocondri, da' quali poi si preme fu il pri- in sì fatta maniera il setto, che se ne offende mo a ri- più, o meno la respirazione, secondo la magprovare il giore, o minore forza della fermentazione. Vi condotto concorrono eziandio le glandule del mesente-Pancrea- rio, le quali ripiene di materie tartaree somzico l'an- mamente mordaci, non solo non adempiono no 1642. il loro ufizio di purificare il sangue, ma seme però il premai più lo rendono impuro; e corrompendosi nelle medesime glandule l'umore, si viene ad accrescer molto più, (massime se ci inscorre, si terviene qualche esteriore causa) la commozione, e l'abbondanza de'flati. Nel passare poi, che fa il chilo così malpreparato per li polmoni si può credere ancora, che dia qualche occasione all'affanno del respirare. Ma io sospetto di più, che abbia qualche vizio nell'istessa sostanza de' polmoni, e ne' luoghi vicini, nè importa più che tanto, che gli assalti siano di quando in quando, e non continui, perchè lostesso s'osserva tutto di, non solo nell' asme, che secche si chiamano, ma nelle umide ancora; nelle quali il difetto è senza dubbio niuno ne' polmoni. La ragione poi perchè non impedisca sempre la respirazione, è manisesta; mentre questa s'impedisce alloraquando si muove, o per fermentazione, o per qualsisia altra causa, la materia, laonde si può dubitare ragionevolmente di qualche principio d'Idropisia de' polmoni, se pure in essi non vi è qualche tumore d'altra materia ancora.

La cura dunque tutta si dee indirizzare alla radice del male, cioè allo stomaco, con proccurare, che egli faccia bene il suo ufizio; ma come che è il difetto nel sangue, liberarlo dall' acetosità, e sciogliero, ancora le materie nelle glandule, e liberar dall'acqua i polmoni, se pure ella vi si trova, con corroborare il fiele, acciò sia valevole ad emendare il vizio del chilo: ma prima di venire ad altro, fa di mestiere nettar di quando in quando le prime vie

da' prodotti, con medicamenti leggerissimi, o per vomito, o per secesso. Si potrebbe proccurare il vomito col fale di vetriolo, oppure col vetriolo bianco, o con altro; netto poi gentilmente, così lo stomaco, come le parti vicine, la Terra di Sicilia data al peso d'una quarta d' oncia, si può pigliare eziandio ogni giorno, perchè, oltre di lubricare il corpo, ed abbeverarsi nell' acetosità, la spigne suora eziandio per le strade dell' orina. Giudicherei poi, che si dovesse venire all'uso del sale d'acciajo, e del sale d'assenzio, e della polvere d'occhi di granchi, i quali medicamenti potranno foddisfare a tutte le indicazioni accennate. Bisogna-ancora valersi spesso dell' Elisire di proprietà, così del fatto per infusione, come del fatto per distillazione, preparato conforme gl'insegnamenti del Signor Gio: Batista Alemonti, e sopra tutto si potrebbe parlare ancora di qualche opiato in pochissima quantità, quando l'urgenza il richiedesse: ma si rimette al sapere, ed alla prudenza del Sig.Medico, il quale così bene, ed a proposito ha discorso nella sua bellissima Lettera.

Per una ostinatissima ostruzione nellevene dell' utero d' una Dama.

Holetto quanto de' suoi propri lunghi, e fastidiosi mali, e quanto de' medicamenti fatti scrive nella sua Lettera la Signora N. N. e ho letto parimente quanto nella sua dotta, e puntuale Relazione ne scrive il Medico, che assiste, e da essa Relazione raccolgo, che alla cura di questa Signora assiste un Medico non men dotto, che savio, e che perciò ella non

non avrebbe bisogno di ricorrere a' consigli di Medici stranieri, e lontani. Ma già che Sua Signoria vuole, e comanda, che io le dica il mio sentimento intorno a quali medicamenti da quì avanti ella dovrebbe mettere in opera per sua salute, io la servirò con ogni sincerità di affetto, e con brevità di parole: Ed il

mio fentimento è il seguente. Questa Illustrissima Signora nella età sua di tredici o di quattordici anni in circa cominciò a medicarsi, e da quel tempo infino ad ora, che ella corre il trentesimosesto anno, sempre è stata occupata in medicamenti, e travagliata in malattie, delle quali (conforme vien scritto nella Relazione) non è stata per ancora espugnata, e superava la cagione interamente, e questa cagione dal prudentissimo, e vigilantissimo Medico assistente, vien creduta che sia una contumace ostruzione nelle vene dell' Utero, fatta da umori misti, ed in maggior parte biliosi, e caldi. Or dico io, se nel tempo di 22. ovvero di 24. anni la cagione de'mali di questa Signora a forza di tanti medicamenti non si è espugnata, e superata, come maida quì avanti a forza di nuovi Medicamenti fi potrà ella espugnare, e superare? Io per me crederei, che sano consiglio, e molto giovevole per questa Signora sosse, da qui avanti il dar bando totalmente a tutti tutti i Medicamenti, che si traggono dalla Bottega dello Speziale, e rimettere il negozio della sua salute all'opera della natura, rinfiancata da una

Ipocrate:
intpol two
vector ai
quetes.

lute all'opera della natura, rinfiancata da una lunga, e buona regola di vita: Natura morbo-rum medicatrices. Si consideri la forza delle mie parole. Ho detto, dar bando a tutti i medicamenti, che si traggono dalla Bottega dello Speziale, ma non già ad alcuni altri ajuti familiari, casalinghi, e naturali. E perciò, dopo che per preparativo la Signora si sosse fatta uno o due Clisteri, loderei che per quaranta mattine continue, ogni mattina ella pigliasse sei once, e non più di siero scolato dal lat-

satte, non raddolcito con Zucchero, ne con Giulebbi, non reso acido con sugo di limone, nè con altri acidumi, ma puro, e semplice tal quale scola dal latte, e solamente colato, e ricolato due volte per un panno lino a più doppj. Vorrei, che questo siero lo pigliasse la mattina, e che vi dormisse sopra un'ora, o un'ora e mezza, e non potendo dormire, stesse per lo meno quest' ora, o quest' ora e mezza nel letto in riposo, facendo vista di dormire. Mentre piglia questo siero dee totalmente abbandonarsi l'uso del vino, dico abbandonarsi totalmente l'uso del vino, ed in sua vece dee beversi acqua pura, e semplice di sonte, o di buona cisterna, o di buon pozzo, non raddolcita con cosa veruna, e nè meno resa acida, ed acconcia, secondo l'uso delle nostre Botteghe, e se pure si volesse farla in un certo modo medicinale, si potrebbe semplicemente cuocere. La cena della sera non dee essere altro. che una Porcellana di otto once di brodo di carne, non molto sustanzioso, ma lungo, e non insalato: E dopo questo brodo, una buona minestra assai brodosa, di pane cotto in brodo; sia poi minestra stufata, pangrattato, pancotto, ec. questo non importa. Dopo mangiata la minestra, beva dell'acqua pura secondo la sete. Le sere di Vigilia, questa minestra sia fatta in acqua, o con erbe, ed in vece delle otto once di brodo, si beva all'entrar della tavola, prima della minestra, otto once di acqua d'orzo. E mangiata la minestra, beva dell'acqua pura a sua voglia, secondo la sete. Oh, oh lo flomaco con quest'acque ? Lo stomaco non rimane mai afflitto, e tormentato dalle cose fresche; ma bensì dalle cose soverchiamente calorose, acri, mordaci, pungenti, Irritanti.

## Per un' Asma.

Essendomi ignote molte, e molte particolarità necessarie a sapersi intorno agli accidenti, che accompagnano l'Asma del Padre
N. N. il quale si trova nel sessaggimonono
anno della sua età, mi è impossibile il prescrivergli quei rimedi individuali, che da lui sono desiderati; Cercherò nulladimeno di soddissarlo, attenendomi alle cose generali, toccando poi alla prudenza di lui, ed alla destrezza del Medico assistente, a considerare se sieno applicabili al nostro caso. Queste cose generali appartengono, come ho detto, al Medico, e all'ammalato.

che tutte l'Asme sieno cagionate in prima, e poscia giornalmente somentate dalle slussioni catarrali della testa fredde, e umide; e perciò lodano medicamenti, che vagliano a riscaldare, ed a seccare l'umidità; ma questi tali medicamenti son veleno, e pesse, e non servono ad altro, che a sar maggiori le colliquazioni, ed a proibire, o per lo meno a render più disficile lo sputo; e pure per la sola via dello sputo i polmoni si sgravano di quelle materie grosse, che gli opprimono, e per la via dell'

orina si purificano, e si searicano di quei sluidi stranieri, che inzuppano la loro sustanza, e riempiono le cellette, e quegli infiniti cana-

Costumano molti aver una certa opinione,

letti, che per essa sustanza trascorrono.

Nell' Asme adunque sarà utile lo usare gli espettoranti, e que' che saranno più semplici, e più naturali, saranno sempre più utili; utili altresì saranno tutte quelle cose, le quali da' Medici son chiamate diuretiche, cioè a dire, che anno sacultà di muovere l'orina; non intendendo però mai di noverar tra queste, quelle, che possono soverchiamente riscaldare,

e quell'altre, che con vocaboli misteriosi fu-

rono

tono da'Chimici inventate. L'orto, ed il campo somministrano le più confacevoli al nostro bisogno, e si usano bollite, e ne'brodi la mattina nello svegliarsi, o mescolate nel vitto, come sarebbe a dire i Luppoli, i Finocchini bianchi, e teneri, gli Sparagi e dimestici, e salvatichi, le radiche di Prezzemolo, di Borrana, di Gramigna, di Scorzonera, di Cicoria, e di Enula Campana. Non è immaginabile l'utile, che apporta la bollitura delle suddette radiche di Scorzonera fresche, prese per molti giorni ogni mattina; e questa bollitura di quando in quando si può render più efficace coll'inghiottire avanti di beverlagun bocconcino di Terebinto di Cipro ben lavato, al qual. Terebintorio costumo aggiugnere una, o due gocce di. Balsamo del Perù, o del Tolù; E perchè ci avviciniamo alla Primavera, loderei, che il Padre N. per tuttoquanto il tempo, che dureranno a fioriore le viole mammole, pigliasse ogni mattina v. once della seguente bevanda.

In sufficiente quantità di acqua di Scorzonera stillata a bagno si faccia bollire un gran manipolo di fiori di Viole mammole fresche. spicciolate, e ben nette da' loro gambi. Fatto che sarà un bollore, si coli, e si sprema, e nella colatura si faccia bollire di nuovo un altro buon manipolo de' medesimi siori. Si coli di nuovo, e la suddetta quantità di v. once si raddolcisca con j. onc. e m. di Giulebbo di Tintura di Viole mammole. Quando sarà passato il tempo delle Viole mammole, si potranno sostituire i fiori di Borrana freschi. Talora in vece delle soprammentovate bolliture si potrà servirsi di qualche latte artifiziale, fatto in brodo di carne, con semi di Zucca, o di Mellone, e talvolta ancora con grani di Cacao di succumusco. Quando farà di mesliere di pigliar qualche cosa per muovere il corpo; la sola Manna, ed il solo Giulebbo aureo, a Giulebbo d'infusione di Viole mammole

mole di nove volte si adoprino stemperati in brodo colla giunta di qualche porzioncella di

Cremor di Tartaro.

Soprattutto è necessario osservare buona regola di vitto. E' una infelice sanità quella, nella quale per legge d'un indiscreto Medico l'Uomo si dee astenere da tutti que' cibi, che si desiderano; pel contrario / Ed è vera virtude

Il sapersi astener da quel che piace, Se quel che piace, offende.

Quel che comunemente, e per lo più, suole offendere, si è la quantità, non la qualità; mentre però questa qualità non sia direttamento contraria al bisogno dell'ammalato. Si mangi moderatamente, e cibi facili da digerirsi. La cena sia più leggiera del desinare. La bevanda sia un vino piccolo, e bene innacquato, ma soprattutto in quantità discretamente moderata. Il divino Platone volle scrivere nel Timeo, che i Polmoni sono il ricettacolo di quello, che dagli animali si beve.

Auidi.

I vini generoli saranno sempre nocivi, perdi respiro chè mescolati tra' fluidi, che corrono, e riper la tur- corrono per li canali del nostro corpo, gli genza de mettono in moto di turgenza, onde rigonsiano in se stessi, e ribollono, e per conseguen-22 occupano maggior luogo, ed occupando ne' polmoni maggior luogo, per necessità rendono la respirazione più difficile, e più anelosa.

Per un affetto istericoipocondriaco in in una Dama grassa, ed umida, con affanni, e palpitazione di cuore.

E' Così esatta, sugosa, e dotta la Relazio-ne pervenutaci intorno a' mali, che presentemente infestano l' Eccellentissima Signora Principessa N.N. che noi siamo in obbligo di concorrere in tutto, e per tutto nelle operazioni di quel dottissimo, e giudiciosissimo Medico, che l'ha scritta; e veggiamo manisestamente, che la vera cagione di essi mali, non è altro, che una soverchia abbondanza di umori di diversa natura, stagnanti in quasi tutti i vasi sanguigni , e parti**colarmente in quegli** del Mesenterio, dell'Utero, e del Fegato, e di tutte le altre viscere naturali. Abbiamo detto umori di diversa natura, perchè ve ne scorgiamo de' pituitosi insipidi in gran copia, e di quegli parimente, che essendo acidi, con nome di melancolia furono chiamati, e ve ne scorgiamo de' biliosi, amari, e lissiviosi. Dalla sproporzionata copia, e missione di questi umori, differenti di sapore, viene imbrattato il sangue, onde talvolta le parti volatili di esso, sciolte violentemente dalle fisse, rarefanno di tempo in tempo tutta la massa del sangue, la fanno rigonfiare, e bollire, e occupare maggiore spazio di luogo, di quello, che sarebbe necessario; e di qui vengono le sussocazioni, le difficoltà di respiro, gli affanni angosciosi, e le palpitazioni di cuore, insieme con gli altri accidenti, nella dottissima Relazione. Che perciò stimeremmo opportuno, giacchè Sua Ecc. ha fatte le preparazioni, e le purghe universali, e la stagione è raddolcita, che quanto prima Sua Eccell. se ne passasse per molti giorni continui all' uso di un Vino medicato, e solutivo, dal quale spereremmo, che non ordinario profitto potesse ricavarne; e se sosse approvato, ci serviremmo volentieri dell'instascritto.

B. Sena in foglia ben netta onc.vj. Cremor di Tartaro onc. ij. Acciajo lim. onc. m. Legno Aloe, Macis, Noce moscada, Sassafras, ana dram. iij. Macis dr. j. Infondi il tutto in lib. vij, di Vino bianco gentile non molto dolce, in vaso di vetro benissimo serrato col suo antenitorio. Si tenga per due giorni naturali ab. m. tepido, agitando il vaso di quando in quando; In fine si coli, si sprema, e si serbi in piccoli fiaschetti di collo lungo per pigliarne onc. iv. e m. per mattina, più o meno secondo l'operazione che farà, o che sarà giudicato opportuno da chi affiste. E perche può darsi il caso, che talvolta una mattina si abbia a tralasciare il vino, in questo caso in vece del vino si potrebbe pigliare un brodo di Cappone, nel qual brodo siano state infuse, e sbattute delle scorze di Cedrato fresche, ove vero di Limoncello di Napoli.

Dopo aver continuato per molti, e molti giorni l'uso di questo Vino, stimeremmo opportunissimo, che S. Ecc. cominciasse a pigliare ogni mattina, e ogni sera, mezz'ora avanti il cibo, otto, o dieci grani di Magistero di Madreperle, medicamento profittevole per attutire il vapordso ribollimento degli umori, e per tenere egualmente unite le loro parti volatili con le sisse. Ed essendo medicamento sacile, e gentile, si dee continuare per lungo tempo, e si può pigliare, o con un poco di acqua di tutto Cedro, o di Melissa, o di Scorzonera, o di sfori di Melangoli.

Si può ancora pigliarne una presa ogni qual volta ritorna l'insulto delle suffocazioni uterine, e delle affannose palpitazioni di cuore. Nel qual tempo, oltre gli odori dell' Olio di

Carabe, oltre i sussumigi di mal odore, come di Castoreo, di Zolso, di penne abbruciate, di calli di Cavallo, di bitume Giudaico, si per la sufpossono fare alla regione del cuore diversi li- focazione nimenti con Olio contro veleni, con Mante- uterina. ca di Rose, di fiori di Arancio, di linimento cordiale del Baldino, e del Guarnero, e diversi bagnuoli. Utilissimo in simili casi è stato provato il soppestare, i fiori d' Arancio freschi, irrorargli con un poco d'Elisire, e di Acqua pura di fiori di Arancio, e mettergli in un saccherto di velo, il quale si applica alla regione del cuore, avendolo prima riscal-dato fra due piatti d'argento. In mancanza: de' fiori d'Arancio freschi, si possono sostituire i secchi, stati infusi prima nella loro Acqua, ed in evento che si temesse dell'odore, si potrà prima inzuppare il facchetto di velo in-Olio contravveleni . Si è detto, che questo rimedio si deve adoprar caldo, perchè possono essere nocive tutte quelle cose, che attualmente fredde si applicheranno alla regione del Cuore.

Quest' è quanto nella presente stagione abbiamo potuto dire, e conosciamo molto bene esser soverchio, mentre alla cura di Sua Eccell. assiste un Prosessore così prudente, e così dotto.

Per alcune punture ora in una gamba, ora in altre parti del Corpo.

On si metta l'Illustriss. Sig. N. N. in apprensione per quelle sensazioni fastidiotette, che egli talvolta prova, ora in una, orin un'altra parte del suo corpo; perchè se egli vorrà vivere con quella moderata regola di vita, che comunemente soglion sare gli Uomini prudenti, e vorrà altresì non gettarsi in brac-

cio alla vita sedentaria, certamente io crederei, che non solamente quelle sensazioni non dovessero trasmutarsi in altri mali da esso Signore temuti, ma che elleno dovessero ancora appoco appoco svanire, e particolarmente con l'uso delle piacevoli evacuazioni da farfi al tempo della rinfrescata dell' Autunno. Imperocche, a mio credere, quelle sensazioni provengono da qualche pienezza de'vasi sanguigni, e da abbondanza del sugo nerveo: Ed il sangue medesimo, ed il medesimo sugo nerveo. sono un poco più del dovere affollati di quantità di minime particelle acidosaline, le quali anno bisogno di essere addolcite; messe in quiete, e sminuite; siccome ancora ha bisogno di essere sminuita la massa del sangue, e col conveniente esercizio, e con aggiustata regola di mangiare, e di bere, e con qualche piacevole. evacuazione.

Io loderei adunque, che venuto il Mese di Settembre, e rinfrescata la Stagione dalle piogge, che in quel tempo soglion venire, il Sig. N. pigliasse una mattina una piacevole evacuazione in bevanda, e che tre ore dopo aver pigliata detta evacuazione, bevesse quattro lib. bre di Siero depurato, e chiarito senz'agro, e poscia per otto giorni pigliasse ogni mattina un siroppetto fatto con sei once di Acqua di Nocera, raddolcita con un poco di Giulebbo di tintura di Rose rosse, ovvero di Giulebbo di tintura di Viole mammole. Loderei altresì che in questi otto giorni si facesse cavar sangue dal braccio. Passati questi giorni, potrà ripigliar di nuovo la suddetta piacevole evacuazione in bevanda, o altra simile, bevendovi dietro, dopo le tre ore, le medesime libbre di siero depurato.

Dopo di questa purga stimerei prosittevole sar passaggio all'uso del Siero pur depurato come sopra, pigliandone ogni mattina, senza raddolcirlo con cosa veruna, sei once, cinque ore almeno avanti pranzo; Con questo però,

che

che ogni terzo giorno in vece di esso Siero prenda la mattina a buon' ora cinque once del seguente siroppo solutivo, e tre ore dopo aver-

lo pigliato beva una libbra di Siero.

R. Frutti di sebesten num. xij. Cassia cavata semplicemente dalle Canne, Cremor di Tartaro ana dr. iij. Sena in soglia onc. m. Insondi per ore sei in sufficiente quantità di Acqua di Nocera. In fine metti a suoco, e sa levar un sol bollore; cola, e spremi, e serba. R. di detta colatura onc. iij. Zucchero sol. onc. ij. misce per usare come è detto di sopra.

Di queste bevande evacuative ne prenderà almeno quattro, o cinque, e con esse sarà terminato il medicamento. Dopo del quale per dieci, o per dodici, o per più giorni piglierà ogni sera nello andare a letto una cucchiajata

della feguente conferva.

Recipe Conserva di Viole mammole onc. ij. Magisterio di Conchiglie marine dr. ij. e mez. Occhi di granchi polverizati dr. j. e mez. misce, e con un poco di Giulebbo di Tintura di Viole mammole, fa a soggia di Lattuario.

Se poi alla venuta dell'Autunno il Sig. N. N. conosce che sieno svanite quelle soprammentovate fastidiose sensazioni, delle quali si querela: In tal caso, se non vuole imbrogliarsi con medicamenti, gli lasci stare, e si faccia di quando in quando qualche clistiere, e sugga quanto può la vita sedentaria, osservando una discreta regola di vivere nel bere, e nel mangiare. A quelle Persone studiose, alle quali per necessità conviene talvolta sar vita sedentaria, i clistieri sono di grandissimo ajuto, acciocche lunghissima sia la lor vita.

Per un infermo, a cui era d'uopo astenersi da' Medicamenti, con cavarsi sangue dalle moroidi, prendere il Latte d'Asina, ec.

L Dottor Francesco Redi, ancorchè presen-L temente non si trovi con buona sanità di corpo, contuttociò non ha mancato di leggere, e di rileggere premurosamente, e con ogni attenzione la dottissima, e puntualissima Scrittura intorno alle malattie dell' Illustriss. Sig. N. N. ed intorno a' medicamenti fino ad ora fatti da lui, che si trova dell'età sua nel quarrantesimoprimo anno, il Dottor Redi, dico, sarebbe di opinione, che da qui avanti l'Illustriff. Sig. N. si astenesse onninamente da' medicamenti, e fosse contento di passarsela con la buona, ed accurata regola di vita, conforme aggiustatamente ora egli se la passa in quelle sei cose, che da' Medici son chiamate non naturali, non tralasciando però di quando in quando, ed in giornate convenienti l' uso de' brodi di carne ben digraffati, e senza fale, e pigliati la mattina prima del sorger dal letto, e col dormirvi sopra, o per lo meno col proccurare di dormirvi sopra, e con lo stare nel letto un'ora, o due in riposo, dopo d'aver pigliato il brodo; il qual brodo sia più o meno, secondo che più o meno sembrerà opportuno a quei prudentissimi Sig. Dottori, i quali con tanto amorevole, ed esperimentata diligenza anno assistito, ed assistono alla di lui sanità. E se poi alla venuta della prossima Primavera si dovesse ricorrere pur a qualche medicamento, in tal caso il Redi concorrerebbe volentieri volentierissimo alla proposta cavata di sangue, e in particolare a quella delle vene emorroidali, stimata necessaria più che necessaria, e si soscriverebbe pienamente al parere de' suddetti prudentissimi Signori suoi Medici, i quali, dopo una piacevole piacevolissima preparazione, proporebbono l'uso del Latte d'Asina, non po- I medicatendo questo Latte apportar detrimento veru-menti eno; anzi lungamente continuato, potrebbe apportare non ordinaria utilità, e consolazione, sono solità e particolarmente se nel tempo del Latte, in vece di prender per bocca medicamenti evacua-portar suotivi, non si trascurassero, ma con frequenza si del corfacessero, Cristieri, purche sossero Cristieri sem-lo ali plici, e senza ingredienti medicamentosi, ma se ebensì preparati semplicemente di solo brodo di scrementi, carne con la consuera giunta dello zucchero le partinue della dovuta quantità di butiro, ovvero in trizive del vece di butiro della dovuta quantità di olio cita che si semplice, o violato, o di olio malvato. Del cibo, che si resto il Redi approva, e la giudica necessaris-contegono negl'intesignore Dio, che voglia concedere a Sua Sig. praticarli Illustriss. ogni bramata consolazione, come specon gran con gran ra, e desidera. cautela -

## Per un Ipocondriaco?

O letta la puntualissima, e diligentissimo ma Relazione de' mali dell'Illustrissimo N. N. il quale nell' età sua di trentacinque anni ha un temperamento caldo, e secco, in un abito di corpo melancolico ereditato dal Padre. Leggo in questa Relazione, che il sud- Carattere detto Signore Illustrissimo è querulo molto nel degl' Ipofavellarne, e con coloro, che sono Medici, e condriaci. con quelli ancora, che non sono Medici, come quello, che non solamente teme de'mali. che presentemente gli par d'avere, ma teme Op. del Redi Tom.VII.

ancora d'altre malattie, le quali dubita, che gli possano sopravvenire. Si lamenta insomma di debolezza di stomaco, di flussioni catarrali, di estuazioni, ed evaporazioni dell'ipocondrio al cuore, de' rugiti, e del borbottamento flatuoso nel ventre inferiore. Si lamenta ancora, che di quando in quando la sua natura fi scarica con urine copiose. Ha avute sebbri, dolori di stomaco, dolor di un dente carioso giallezza di sputo, e dissicultà di pigliare il sonno notturno; e per liberarsi da tutti questi mali, e da tutti quegli altri, che per brevità lascio di numerare, ha messo in opera senza giovamento veruno, tante e tante sorte di me-Virtu de' dicamenti, che sarebbono stati abili, o di guarire, o d'ammazzare tutti quanti quei poveri languenti, che giaciono e nello Spedale di ammazza Santo Spirito, e in quello di S. Gio: Laterano

Medicamenti che

altresì. Or perche dunque non è guarito l'Ilo guarisce. attrest. Of percue aung and è guarito perchè ne egli, ne la sua natura, ne 'l suo male non anno bisogno di medicamento. Or dunque per-

Molti dap-chè tanti medicamenti non l'anno fatto moriprima non re? Se non l'anno fatto fin a quì, lo faranno sentono il per l'avvenire, se egli continuerà a voler inpregiudi- gozzare tutto giorno tanti guazzabugli, e tanzio, che re- ti intingoli, che noi altri Medici sogliamo coca loro l' sì volentieri ordinare.

uso non La sua sanazione ha da nascere, e dal temproprio de' po, e dalla quiete dell'animo, e da una rego-Medica- lata maniera di vivere corrispondente al suo menti, per- bisogno : e se talvolta sia di mestiere usare chè sono di qualche medicamento, questo dee essere piacebuona com-vole, gentile, e delicato, e prescritto dalla maplessione, no di un Medico savio, dotto, amorevole, e ma questa discreto. Imperocchè i mali di questo Illustriss. pure in Signore non anno la loro sede ne nello stomaprocesso di co, nè nel fegato, nè nella milza, ma bensì tempo si nel di lui sangue, il quale è tutto pieno di guasta, e soverchie particelle acide, e salsuginose, le quane Jucce- li non ripurgandosi ne'luoghi destinati alla lode la mor-ro repurgazione, stanno sempre fra di loro in te.

perpetuo contrasto, ed il sangue medesimo ne rimane sempre imbrattato, acre, mordente, e pugnente, e di qui nascono tutti gli sconcerti della sanità di questo Illustriss. Sig. Laonde, a volere, che egli goda buona salute, sa di mestieri addolcire il suo sangue, mollificarlo, e innacquarlo, e temperare in fomma le di lui particelle acide, salsuginose, e corrosive. Il che sarà facile facilissimo ad ottenersi con la buona regola del vivere, col processo del tempo, e con la volontà di S. Sig. Illustriss. la quale dee considerare, che tutti gli uomini, mentre che stanno in vita, debbono sentire Temer s qualche cosa nel loro corpo, e che se le cose dee solo de che vi si sentono, non sono abili ad attacca-quelle core la vita istessa, non se ne dee avere pauro se,ch'anno so timore, e perpetua inquietudine. E per potenza di esemplificare, sente l'Illustriss. Sig. N. N. de' fare altrus barbotti, e de' rugiti nel ventre inferiore, sap. male, dell' pia che alcuni di questi gli sentirà talvolta an- altre nò, cora nell'ottantesimo anno dell'età sua, e for-che no son se nel novantesimo. Se nel ventre inferiore ru-paurose. gisce, e borbotta, lo lasci borbottare, e rugi- Dante. re, e non gli dia orecchie, e non ne tenga conto, perchè è una bagattella, la quale avviene alla maggior parte degli uomini, ma non gire l'Ipatutti gli uomini se ne querelano, e se ne la-condria,ne mentano, e quegli, che se ne lamentano, lo bisogna afanno più o meno, secondo che più o meno scaltare se

Che cosa dunque ha da fare per viver sano l'Illustriss. Sig. N.? In primo luogo dee passar la sua vita in tranquillità, e allegria d'animo, tenendo sempre avanti gli occhi della mente quell'ottantesimo, e novantesimo anno, che ho mentovato di sopra, e non si spaventande mai della vicinanza di quei mali, che egli pensa di avere ad incontrare, perchè non gl'incontrerà al certo, e non ve ne sono presentemente nè anco minimi indizi, o contrassegni. In secondo luogo non ragioni mai di voler medicarsi, e particolarmente con que'medi-

sono timorosi, e queruli.

camenti fatti di granchi di rane, e rinfrancati con quel benedetto tartaro vitriolato. Lasci un poco stare gli acciaj, e tutte le cose accia-Tanto ap- jate. E creda a me, che gli dico, che la sua punto vie-vita sarà lunga lunghissima, e si assicuri, che ne a per- non lo inganno, ma gli parlo in termini di suadere al uomo di onore; e di questa verità m'obbligo a Dott. Do-renderne conto avanti al Tribunale di Diobemen. Da nedetto. O non si ha da far medicamento vevid in una runo? Signor sì, Signor sì, se ne anno da fa-Lettera are, anzi vorrei, che subito ricevuta, e letta lui scritta questa mia diceria, subito l'Illustriss, Sig. si coche è nel minciasse a medicare.

Tomo V. Il suo medicamento sia il pigliare ogni mata c. 199. tina sei, o sette once di brodo di pollastra, o di cappone ben digrassato, e senza sale, e senza farvi bollire erba di sorte alcuna, e senza raddolcirlo nè con zucchero, nè con giulebbi, nè con siroppi, nè con conserve, ma lo pigli così puro puro, e sia il brodo piuttosto un poco lunghetto che grosso; perché il troppo grosso potrebbe non essere tanto profittevole. Questi brodi continui a pigliarli fino alla Pasqua di Resurrezione, trasasciandoli solamente due volte la settimana, cioè il Venerdì, ed il Sabato. Gli pigli la mattina a buon'ora, e subito presi proccuri di dormirvi sopra almeno un' ora, e non potendo pigliare il sonno, se ne stia contuttociò nel letto a finestre chiuse. Io so, che sarà cosa facilissima, che questo Illustriss. Sig. sia per dire, che questi si fatti brodi puri e semplici gli sdilinquiranno, e dilaveranno lo stomaco; parmi di sentire le voci e le querele insin di quà. Ma s'accerti Sua Sig. Illustriss. che il suo stomaco è di tal natura, che non da' brodi, e dall' acque può ricevere detrimento, ma bensì dall'acque di cannella stillate, dall'acquavite, da'vini generosi e possenti, e da ogni forta di cose aromatiche, e s'accerti ancora, che quando egli ha patito qualche doloretto di esso stomaco, quel dolore non è provenuto da materie pituitose, e fredde, ma bensì da fughi biliofi, ed ancora acidi, pugnitivi, e mordenti regurgitati verso il piloro allo stomaco, e verso la cavità dello stomaco medesimo.

Nel tempo che si pigliano questi brodi, deve ogni cinque, o sei giorni pigliar la sera avanti cena un Elisire satto di puro brodo, zucchero bianco, e butirro; e se si desse il caso, che alle volte vi susse qualche impedimento, che impedisse il poter pigliar que' brodi suddetti la mattina a buon'ora, e dormirvi sopra, si prendano almeno due, o tre ore avanti il pranzo.

Proceduto nella suddetta maniera fino alla Pasqua di Resurrezione, allora mi piacerebbe, che per sette, o otto volte pigliasse, un giorno sì, e un giorno nò, l'infrascritto siroppo, il quale piacevolmente gli moverà il corpo.

R. Polpa di Cassia tratta onc. ij. si stemperi in lib. ij. e mez. di acqua comune di fontana in vaso di vetro, e stemperata che è, s'infonda nel medesimo vaso frutti di Sebesten num. xij. Sena in foglia one. j. e m. Si tenga alle ceneri calde per ventiquattr' ore; in fine s'accresca un poco il suoco in modo che l'acqua diventi ben calda; si coli, si sprema forte, e alla colatura fi aggiunga Manna scelta della più bianca onc. iv. sugo di limone spremuto onc. i. con chiare d'uovo q. b. a chiarirlo s. l' A. e cola per carta sugante, e serba la colatura per pigliarne onc. iv. e m. per volta, un giorno sì, e un giorno nò, la mattina di buon' ora, pigliando tre ore dopo, sei once di brodo raddolcito con un'oncia e mez. di Giulebbo di fior d'Aranci; e tal brodo si pigli, come ho detto, dopo le tre ore, ancorché il siroppo non abbia cominciato a fare la sua piacevolissima operazione. Il giorno, nel quale si piglierà questo siroppo, sette ore dopo il pranzo, beva Sua Signoria sei once di acqua cedrata senz agro, o di limone, o di acqua raddolcitá o con giulebbo di scorza di Cedrati, o di fior

di Aranci, o di Gelsomini, e se la beva fresca, ancor quando la volesse, ghiacciata.

La mattina, nella quale non dee pigliare il suddetto siroppo, pigli S. Sig. Illustriss. dieci once di brodo senza sale, raddoleito con un'oncia, o con un'oncia e mez. di Giulebbo di sior d'Aranci, o di scorze di Cedrato, e non si scordi di farsi almeno due lavativi nel tempo de'suddetti siroppi, ma nel giorno, nel quale non tocca a pigliarli.

Nel tempo di questo medicamento, siccome in ogni altro tempo, il vitto dee pendere all' umettante, mattina e sera, ed il vino sia sempre persettamente innacquato, e la cena sia sempre più leggiera del pranzo, mentre non vi

fia consuetudine in contrario.

Per un tremor nelle braccia, con della difficoltà nel parlare, e debolezza di memoria.

L Sig. N. N. del temperamento, e dell'abi-to di corpo ben noto alle SS. VV. Eccellentiss. che ha sofferti nel fiore della sua gioventù molti, e molti disagi, e patimenti, e nelle guerre di Germania, ed in quelle d' Italia, è gran tempo, che si è osservato avere un certo tremore nelle braccia, ma però tale, che non gli ha mai dato fastidio alcuno, nè portata suggezione. Suole anco patire di flussioni podagriche, e chiragriche, e l'anno passato verso la fine del Carnovale, fu sorpreso nelle spalle, e nel collo dalle suddette flussioni, che lo tormentarono fieramente, non però mai gli sopraggiunse sebbre. Questa State, o per dir meglio, questo Autumo, alcuni giorni dopo che su tornato dal Finale, su osservato, che non articolava così bene la voce, e anzi che più

più tefio qualche volta balbutiva. Non molti giorni avanti la sua partenza di Siena gli parve una notte, che notabilmente la favella se gl'impediffe, ma che quelto impedimento presto se gli passasse. Mi domando sopra di ciò il mio configlio; ed io dissi apertamente a Sua Sig. che quello non era male da trascurarsi, e da mettersi dietro le spalle: Contuttociò per un certo suo nativo aborrimento a' medicamenti, non volle udirmi, e tanto più, che si avvieinava la sua parténza per Sieha: mi diffe però, che a Siena avrebbe pensato a'casi suoi, è che io ne poteva scrivere il mio sentimento al Sig. Dottor Grifoni di quella Città. Io obbedii a'cenni suoi, e serivendo al Sig. Grisoni dissi, che era necessario, che il Sig. N. N. si purgasse, e si ripurgasse, e che quindi passasse ad un Giulebbo di Cina con un brodo pur di Cina medicato. Quanto al purgarsi, non ne volle far altro, ma in vece di quello sostituì l'uso delle pillole del Gelli. Il Giulebbo, ed il brodo Cinato lo ha preso. In oggi tornato a Firenze egli dice di star meglio, che sia mai stato nell' universale di tutto il corpo: ed in vero credo che sia così. Ma nel particolare io offervo, che egli ha tarda ed indebolita la memoria; che profferisce una parola per un' altra, e che talvolta difficilmente pronunzia; del resto donne bene, ha buon colore, va di corpo, urina copiosamente, e quando ha l'evacuazioni del ventre copiose, sta meglio della favella : sputa assai, e dopo avere sputato copiosamente, sta meglio. Quale sa l' idea, e l'effenza di questo male, e quali le di lui cagioni, in due parole si può dire. To per me credo, che a poco a poco si sia introdotta un' intemperie fredda ed umida nel cervello, e particolarmente in quella parte, nella quale si fa la funzione della memoria, che è la parte posteriore di esso cervello; e di più credo, che sieno un poco offesi, ed inzuppati i nervi del settimo pari , i quali partendosi dal lor principio vanno a congiungersi con que' moscoli che servono al moto della lingua: L'intemperie però fredda ed umida del cervello non è nuda intemperie, ma bensì congiunta con umori pituitoli, freddi, umidi, e serosi, generati e nello stomaco, e nello stesso cervello per gli errori commessi nelle sei cose nonnaturali, e rattenuti nella stessa testa, non solo per la debolezza di essa, ma ancora perchè da un anno in quà la testa non si è sgravata. Che però chi volesse ridurre questo Signore allo stato della pristina sanità, sarebbe necessario preparare, ed evacuare questi umori, derivargli, e revellergli alle parti, alle quali la natura è solita di mandargli, correggere l'intemperie delle parti generanti, e rendere alla testa l'antica, e nativa sua temperata siccità, scopi tutti facili da dirsi, ma però non così facili a ottenersi. Non son già impossibili, anzi io gli credo possibilissimi, mentre esso voglia soggettarsi alle leggi de' medicamenti, a' quali se non volesse soggettars, io per me crederei, che dovesse andar sempre di male in peggio, e che siccome ora è solamente offesa la memoria, così per l'avvenire si potesse dubitare che rimanessero offese le altre due principalissime funzioni dell'anima, che riseggono e nel mezzo, e nella parte del cervello anteriore. Temerei ancora, che non si verificasse il pronostico di Rasi, e di Aezio, i quali vollero, che l' offesa della memoria fosse un preludio dell' Epilessia, e dell' Apoplessia, e ciò ancora su mente d'Ipocrate nelle Coache prenozioni. Quello che più importa, l'esperienza quotidiana ce lo fa spesso vedere.

I medicimenti per ordinario si soglion pigliare e dalla Chirurgia, e dalla Farmacia, e dalla Dieta. Quanto si appartiene alla Chirurgia, egli è necessario, che in tutti i modi, e quanto prima S. Sig. si faccia un cauterio. Disputano gli Autori se debba farsi o nella nuca, o nel braccio: io per me nel caso nostro lo fa-

rei nel braccio, perchè in questa parte egli vi aderirà, che nella nuca, quando anco con-venisse, non vi aderirebbe. Lo farei nel braccio destro; perchè il sinistro pare a S.Sig. che sia il suo più debole. Son lodati i vessicanti alle spalle, ma di questi per ora non ne par- Di questo lo; le coppette, le fregagioni alle medesi- Consulto me parti, per ora saran medicamento più grato, manca la

miglior parie-

Per una Lue venerea, con Reumatismo.

HO letto il dottissimo, e prudentissimo Consulto intorno a' mali, che anno asnitto, e che presentemente affliggono il Sig. N. N. Intorno a questi mali il mio sentimento è il seguente; cioè, che saranno di lunga, anzi lunghissima durata; e perciò sa di mesliere, che il Sig. N. s'armi con una lungbissima pazienza, e sofferenza, avvalorandosi, e confortandosi con la certezza di dovere a suo tempo guarire. Io parlo di questo male per l'esperienza, che n'ho in tanti soggetti, che ho medicati, e per l'esperienza altresì, che amio mal grado ne ho avuto in me medesimo, che tre anni sono fui da questo male assalito, appunto in questa corrente stagione, e non potei liberarmene, se non dopo quasi tre mesi di letto. Pure, come piacque al buono Iddio, me ne liberai, ed i rimedi per liberarmene furono pazienza, sosserenza, ilarità d'animo, buona conversazione, astinenza totale dal vino, serviziali semplicissimi alternativamente fatti un giorno sì, è un giorno nò, buona, e parca regola di vivere umettante, e refrigerante, e ne' primi insulti del male reiterate, e reiterate emissioni di sangue, ancorch' io fossi più magro, e più secco della stessa magrezza, e fossi ridotto con la sola, e nuda pelle su

l'offa, e fossi ancora in età più avanzata di quella del Sig. N. In questa maniera appoco appoco io mi ridusti in intiera e perfetta sanità, anzi migliore di quella, che prima io mi godeva, nè mai mai più ho sentito nè pure un minimo ribrezzo di quel così fiero male. Ma che sorte di malattia è ella questa, che travaglia ora il Sig. N. N. ? Conformandomi all'opinione di quell'Eccellentiss. Signor Dottore, ch' assiste alla cura, io tengo per fermo, che questo male non sia altro, che un Reumatismo cagionato non solamente dallo sconcerto, e mala composizione di quei sieri salsi, é mordaci, che in compagnia del sangue scorrono per li vasi sanguigni ; ma ancora dallo sconcerto, e dalla turbolenza, e mala composizione ne'minimi componenti di quegli altri fluidi, che servono per li Canali bianchi, e non sanguigni. Il dubbio si è, se oltre questa tutbolenza di fluidi, sia ancor nascosa nel corpo del Sig. N. N. qualche virulenza Gallica. La verità è, per quanto si scrive nel dottissimo Consulto, ch' égli ha avuti contrassegni più che chiari di questo malore; ma egli è anco vero, che perdebellarlo, e vincerlo ha messo in opera molte volte molti reiterati rimedj proporzionati, e di somma virtù; Onde si potrebbe facilmente credere, che la virulenza Gallica fosse veramente estinta, ma che forse ( ma sia detto per modo di dubbio ) cotali medicamenti abili a vincere la Lue Gallica,

Il Malabbiano, come talvolta sogliono sare, con le Franzese loro colliquazioni, abbiano dico, introdotto prende la a sar nascere appoco appoco le cagioni del Reu-

forma di matismo.

tutti quit. Dall'altra parte il mal Franzese è un Proti i mali; teo, che si maschera, e si veste sotto una coperd talora perta di qualsisia male, e alle volte, ancorche
molto disperseguitato da vari medicamenti potentissimi,
ficile ad nasconde, e lascia ne' Corpi qualche piccoasserzano la radice sermentativà, la quale insensibilmenstituto. te getta nuove occulte radici, che sempre van-

no pigliando possesso, e augumento.

Che s' ha egli durque da fare nel presente caso? Dirò liberamente, e con ischiettezza d'animo, e quello che dirò, voglio che stia sottoposto alla prudentissima, e oculatissima ap-Dimostra provazione de' Medici di Livorno assistenti l'Autore la so del vino; e di grazia non si tema dello sto-rispettosa maco, perchè in così fatte malattie lo stomaco prudenza, riceve danno dal vino, e utile, e ristoro dall' Com'peracqua, e com' più l'acqua sarà pura e sempli-de agevolce, tanto meglio sarà, anzi l'acqua di Noce-mente in ra per bere a pasto, in virtù della miniera bo-un mattilare, sarà ottima, e si potrà allargare la mano. no . Pe-

In secondo luogo mi piacerebbe, che in tut-trarca, te le maniere si venisse di nuovo a cavar sangue dal braccio, e subito che si sarà cavato sangue, vorrei, che immediatamente bevesse una buona libbra d'acqua di Nocera, e un'ora, e mezzo dopo tal bevuta desinasse. Non si tema del cavar sangue, perchè il Sig.N. ha più sangue di quel, che si crede, ed il suo sangue è imbrattatissimo di sieri analogi all'acqua sor-

te, ed è abbruciatissimo.

În terzo luogo, stimerei opportuno, ehe per IlRedi peventi giorni almeno il Sig. N. pigliasse ogni che volte si mattina a ora di siroppo sei once di Siero di valeva del latte, raddolcito con mezz' oncia di Giulebbo siero depudi Tintura di Viole mammole. E questo Siero rato, ma lo non vorrei, che sosse depurato, ma sosse siero dava puro, puro, tale quale suole scolare da per se stesso dal latte quagliato, che comunemente chiamasi

latte rappreso.

Mentre il Sig. N. piglierà questo suddetto Siero di latte, sarà di mestiere alternativamente, un di sì, e un di no, farsi un serviziale. molto ze-Ma il serviziale sia fatto di brodo puro di car-nuti al me, di zucchero, di burro, e di sale, senza sar Redi, il bollire nel brodo quella tanta, e tanta mesco-quale si ha lanza di erbe, di anaci, e di altro, che vol-liberati da garmente suol farsi bollire, con intenzione di tanti stramompere i sati, e di ssuggire quei dolorettini guazza. bugliritro-di budella, che suol dare il serviziale.
vati da' Ma perchè è necessario staccar qualche cosa
Medici condalle parti supériori, per ajutare il moto perimolto van-statico dello stomaco, e delle budella; pertantaggio de- to stimerei necessario, che alle volte il Sig.N.
gli Spezia- pigliasse la mattina avanti al Siero, due sole
li, e gran sole dramme di Cassia tratta di fresco, senza
danno de- la solita giunta de' correttivi. Questa Cassia
gli amma-si potrebbe anco pigliare immediatamente alati. vanti desinare, ovvero avanti cena, secondo il
gusto.

Da' medicamenti a far grand' evacuativi, men'asterrei, come cosa, che può maggiormente mettere in turbolenza i fluidi del corpo, e sconcertar l'ordine delle loro particelle componenti, ed anco cagionare qualche dannosa col-

liquazione.

Passati che saranno i venti giorni dell' uso di questo siero suddetto, e riposatosi il Sig.N. qualche giornata, si considererà se egli stia me-

Naturz glio de' suoi travagli, o pure da essi venga tor-

morborummentato al solito di prima.

medicatri. Se egli starà meglio, dovrà lasciare tutto il ces. Ipocr. negozio alla natura, che ajutata da un'ottima,

e continovata regola di vivere, diventerà la Di questa padrona del corpo, e facilmente debellerà i re-

natura so- sidui del male.

no molti Questo male, ch' offende il Sig. N. è di tal malori, i natura, che non si può vincere con assalti suquali si riosi, e violenti, anzichè con questi maggiorvincono mente imperversa; ma bisogna vincerlo con colla pia- un lungo, e lento assedio, o più tosto con cevolezza, bloccarlo sordamente da lontano.

più che per Se poi il Sig.N. ne'venti giorni dell'uso del via di me-siero, e nelle giornate del riposo non avrà dicamenti fatto acquisto veruno, in questo caso crescerà solenni. notabilmente il sospetto della Lue Gallica. e

Di qui si bisognerà ricorrere, a un essicace alessisarmaco vede qua- di questo male. Ma l'alessisarmaco sia di tal so sia salsa natura, che non abbia punto punto dell'esic-l'apinione cante, anzi abbia dell'umettante; sempre sia disoloro, i la regola del mangiare, e del bere. In somma

il medicamento operi con la sola virtù alessi- quali crea sarmaca. Perchè se volessimo nel Sig.N. ragio-dono, che al nare di medicamenti, o di vitto esiccante, po- Mal Fratremmo facilmente cagionare molti danni per zese conla sua vita.

venga un

Quest' alessifarmaco dunque sia la sola Salsa- vitto esicpariglia, bollita ordinariamente in acqua pu- cante. ra, e comune, in pentola, aggiustandola in La Salfamodo, e ricettandola, che tocchi un' oncia di pariglia ? essa Salsapariglia per siroppo, e di questi sirop- un gră ripi se ne pigli uno la mattina a buon' ora, e medio pel l'altro di cinque once il giorno fra il desirare, Mal Frane la cena. Si mangi minestra di brodo di car- zese, ma ne mattina, e sera; e se mentre la carne bol. nessuno è le, si farà bollire con essa qualche porzione di arrivato a Salsa tagliata, son di parere, che il medica-sapere com' mento sia per esser più essicace, e più fruttuo-ella operi. so. Il companatico del desinare, e della cena Varie sono sia carne lessa, e qualche poca di frittura di le opinioni granelli, o di fegati di pollo. La sera però ade' Medici: cena sarà bene totalmente aftenersi dalla car-Alcuni vone, ed in sua vece pigliare due ova affogate, gliono, che o nel brodo, o nell'acqua, o qualche altra ga-rasciughi, lanteria . altri, che

La bevanda del desinare, e della cena sia sciolga, ed una gentile hollitura di Salsapariglia, non già altri, che di quella, che ha servito per fare la bollitura raddolcide' siroppi, ma sia Salsa nuova, e non mai sca. In sea adoperata. E perchè per fare queste tali bolli-ma ognano ture di Salsa sogliono comunemente i Medici la discorra preparare essa con lavarla più volte in vino a mado suo, generoso; io nel nostro caso m'asterrei volen-ma la vetierissimamente da così satta preparazione.

Non si dubiti del diseccare, e di questa sud-scopre. detta Salsa, perchè non solamente non disec- Il Redi in cherà, ma restaurerà l'umido radicale, e sarà questo caso mille altri buoni effetti, che soverchiamente non apprelungo sarebbe il volergli noverare a quei Pro-vava il lafessori, che sono Maestri nell'Arte; e sebbene vare la si temè in Livorno, che la Salsapariglia da Salsap.con principio mescolata colla Cina, potesse essere Vino genedi qualche pregiudizio al Sig. N. e perciò sti-roso; il che

forse enche marono bene i Medici torla via dal Siroppo. ¿ superflue non essendasene veduto frutto veruna, dico che in altre oc-il frutto per ancora è ne' principi della sua casioni. maturità.

Terminata che sarà la Salsa, credo, che bisognerà ricorrere all'uso del Latte, ed allora secondo lo stato del Sig. N. bisognerà pensare, qual sorte di Latte sia per esser più a proposito. Questo è quanto ho potuto scrivere in esecuzione de' comandi fattimi; e lo fottopongo al dotto, e prudentissimo parere di chi assiste.

Per un vomito, ed un tumore invecchiato nel ventre inferiore con febbre lenta.

'Illustriss. Sig. N. N. sessagenaria son già

due anni, che continuamente è affiittada un ostinatissimo vomito, accompagnato da tutti quegli altri mali, e accidenti, che son noverati nella puntualissima Scrittura del dottissimo Sig, Mario Fiorentini, tra' quali considerabilissimi sono un tumore invecchiato non do-Dal Gr. lente, ancorché molle, pella destra parte del ατροφια, ventre inferiore, una piccola febbre di due mecioè ma- si, e una emaciazione, che di giorno in giorno va pigliando piede, con timore d'Atrofia. somma per Varie maniere di medicamenti in diversi temmancanza pi sono state messe in opere da Uomini dotti, di nutri- e sperimentati, cioè a dire l'acqua del Tetmento: tuccio più volte, l'acqua della Villa, diverse Tpopo vale spezie di pillole, e di bevande purganti, il ranutrimen-barbaro, l'assenzio, l'acciajo, il latte di Asito, e da na, il terebinto di Cipro, la polvere specifica quella vocedel Poterio, l'antimonio, il vino medicato, i è il nostro brodi alterati, il Siroppo magistrale del Fernetronfio, lio, insieme con altre sorte di Siroppi, la pol-

veze di occhi di granchi, la polvere viperina, cioè grasso molte razze di serviziali, di emulsioni, di lat- gonfio. Otate, di oli, di balsami, d'impiastri, di so-mero: esposs mente, di docce e naturali, e artifiziali, ed il supen,onda tutto sempre indarno, e senza conseguire la tronfia, bramata salute. Or quali medicamenti potrò cioè gonio proporre? Si può egli sperare, che quel tu-fia. more invecchiato di dodici anni, il quale, a mio credere, è la pietra dello scandalo, e l'origine, e la sorgente de mali di questa Signora, abbia a voler cedere nell'età di sessant'anni, se non ha ceduto in quella di quarantotto, o di cinquanta? Si può egli credere, che quello stomaco affaticato da tanti medicamenti, stemperato, e aperto da tanti sughi acidi simili all'acqua sorte, che giornalmente lo irritano, e lo molestano, abbia da racquistare il naturale suo stato? Io per me lo vorrei credere, ma non posso indurmi ne meno ad immaginarmelo. Che si ha egli da sare? Parlerò con la mia solita, e sincera libertà; e tanto più, che debbo parlare col Sig. Mario Fioren- Lodi del tini, il quale ha verificato il pronostico da meSig. Mario già fatto della sua Persona, nell'esser divenuto Fiorentini uno de' più dorti, de' più oculati, e de' più di- Medico screti Medici della nostra Italia. Lucchese.

Tra i rimedi piacevoli, gentili, e delicati, ardirei di proporre il seguente, mentre però ne avessi l'approvazione, ed il giudizioso consenso del Sig. Fiorentini, e spererei, che la Signora ne sosse per ricevere un giovamento grandissimo. Mi piacerebbe, che si tornasse all'uso del latte di Asina, per molti mesi, ma però nell'

uso del latte di Asina si tralasciasse ogni altra Dieta lassorta di cibo. In somma vorrei, che la Sig. tea, della vivesse di solo solo latte, pigliandone una por-quale si zione la mattina a buon'ora, un'altra nell'ora parla a del desinare, un'altra nell'ora della meren-lungo nel da, ed un'altra nell'ora della cena. Non Tomo V. di mi ristringo a scrivere quant'once per porzio-quessa One se ne dee prendere, perchè ciò apparterrà pera in alla manierosa discretezza del Sig. Fiorentini, una Lesche tera e di

mi altres) che sarà presente, e vedrà giornalmente il bipiù diffu- togno del crescere, e dello sminuire, e che samente si considererà che lo stomaco della nostra Illuvagiona in striff. Sig. non ha bisogno di essere soverchiauna Scrit- mente caricato. Nel tempo del latte mi piatura che necerebbe di astenermi da qualsivoglia altra befece il Redi vanda, particolarmente da quella del vino. ex professo, Che se pure talvolta il giorno, fra giorno, o da stam- la notte insorgesse la molestia della sete, loparsi ora derei l'uso del brodo, o di qualche acqua acper la pri-concia, come cedrata, sorbetto ec. ma soprat-ma velsa tutto la bollitura dell'erba Tè, che nel nostro dopo iCon-caso sarà molto profittevole, non si scordando di far di quando in quando qualche piacevole serviziale. Che è quanto ho potuto brevemente dire, e sia per non detto, mentre non venga dal Sig. Fiorentini approvato. Io però ne spererei tutte quelle utilità, le quali nel no-stro caso si possono sperare. Piaccia al Signor Iddio di consolare questa Illustriss. Sig., come io desidero, e le auguro.

Per febbri, flussioni' podagriche, ardore di stomaco, e stitichezza di ventre.

TTO letto la Relazione, da dottissimo, ed esperimentatissimo Medico satta, intorno a' mali di Sua Eccellenza il Sig. Presidente ecc. onde, così pregato, non manco di aggiungere le seguenti considerazioni, quali sottopongo al

Si adatta giudizio, ec. il Redi al- E' l'Eccellentiss. Sig. Presidente d'anni 60. e la senteza di un temperamento sanguigno subbilioso, di degli Anti-segato caldissimo, di cervello caldo, e umichi, quali do; ha patito a' tempi addietro slussioni salsuvollero, che ginose alle spalle, agli occhi, alle sauci. Pola natura co sa ha patito di sebbri, e di slussioni podade' nostri griche, con qualche sollievo allora quando dal suo

suo corpo sono usciti escrementi biliosi, e me- temperalancolici, e che la natura ha tramandato suo- menti esra gran copia d'orine grosse, e sedimentose. sistesse
Patisce ancora talvolta di un ardore di stoma-nelle quatto molestissimo, il quale, come vien riserito, tre prime
non vuol cedere se non alla bevanda del vino elementapiù generoso. In oltre si querela il Sig. Pre- ri quatisidente, che il suo corpo non sa giornalmen- tà, cieè
te l'usizio suo, nel mandar suora le secce, e caldo,
che però è necessitato ricorrere alla frequenza freddo, ude' Clisteri, onde desidera qualche ajuto non mido, a
volgare o triviale, per mantenersi il corpo lu- secco: ma
brico.

con tutte

Per queste suddette relazioni, crederei che ciò si sa, tutt'i mali di S. Eccell. sossero cagionati da una che egli grandissima quantità di minime particelle sul-come gran suree, socose, salmastre, mobilissime, e facilis. Filososo sime a mettersi in impeto di turgenza, le qua-era d'alli particelle sulfuree, socose, salmastre, mobi-tro pare-lissime compongono in gran parte, non sola-re. mente il sangue di Sua Ecc. ma ancora tutti Idea del gli altri sluidi, che corrono, e ricorrono con male be-perpetuo circolo per li canali del suo corpo. nissimo Non mi estendo di vantaggio sopra di ciò, per-concepiche so che a' dottissimi Medici è ben noto; e ta. per questo riguardo apporterò quì appresso al-

per questo riguardo apporterò qui appresso alcune cose generali, toccando poi a Sua Eccellenza, e alla destrezza de' suddetti Medici il considerare se siano applicabili al nostro caso.

Vorrei che il Medico, alloraquando medica l'Eccellentissimo Signor Presidente, non avesse mai per primo, e principale suo scopo il guarirlo da' mali, che lo molestano, ma bensì il conservarlo in vita, per poter porgere a quei mali nello scopo secondario tutti quei lenitivi, che rendono il vivere men travaglioso. Fra questi rimedi loderei molto il solo Clistere, ma sia Clistere mollitivo semplice, e senza la vana pompa di quei tanti, e tanti ingredienti misteriosi, che o per rompere i stati, o per far maggiore evacuazione vi si sogliono comunemente aggiugnere. Sia in somma il Clistere Op. del Redi Tom. VII.

composto di puro brodo, con la giunta solamente dello zucchero, e del butirro. Nè s'inquieti mai il Sig. Presidente quando il Clistere farà poca operazione, anzi allora si rallegri, perchè allora i suoi intestini rimarranno più mollificati, meno fmunti, e risecchi, e per con-Rimedio seguenza appoco appoco si ridurranno in grado

Tomo V.

efficace d' di poter senza ajuto sgravarsi dalle secce sponinvenzio- taneamente. A questo fine ho esperimentato mane del Re- ravigliosamente utilissimo in pratica il farsi per molti giorni continuamente ogni sera un pic-Vedi an- colissimo Clistere, composto di sole onc. vi. di cora nel brodo, al quale siano aggiunte ij. o iij. once di butirro, e non altro. Questo piccolo suddetto Clistere si suol ritenere lungamente negl' intestini, onde ha tempo di mollificare le parieti, di togliere alle fibre componenti la rigidezza, e siccità; ha tempo ancora d'inzuppare, e di ammollire le fecce, e così esse fecce si rendono più obbedienti, e più cedenti al moto peristaltico de' medesimi intessini.

Tiquide .

Spesse vol- La stitichezza del ventre è un male, che non te la Sti-vuol effer vinto con affalti furiosi, e violenti, zichezza ma bensì con un lontano, piacevole, e contidel ventre nuato affedio: Quindi è che foglio sempre lofuol cre- dare per la debellazione di questa malattia quei scere coll' rimedi semplici, che nel vitto quotidiano si piuso de'So- gliano, e che ci son somministrati dall'orto, e lutivi, i dal campo. E soglio astenermi, per quanto è quali por- possibile, da que gagliardi, e violenti, che daltano suori la Farmacia ci sono somministrati, i quali vedel Corpo ramente operano, e producono i loro effetti, anco le ma lasciano poi gl'intestini riseccati, onde semparti più pre più cresce, e si augumenta la stitichezza; In oltre se operano una volta, o due, o tre, cominciano poi a non operar più, conciossiachè la natura si assuesa agli stimoli di quel medicamento, e più non lo cura. Contuttociò è forza, e mera necessità talvolta avere in pronto qualche medicamento per servirsene al bisogno. Fra questi tali medicamenti io non trovo cosa più opportuna per servizio di Sua Eccell. che il lungo, e continuato uso della polpa di Non ap-Cassia, ma sia pura, semplice, senza il mesco- prova lamento di quegli ingredienti, e di que' corret- correttivi tivi, che si sogliono comunemente aggiungere della Casalla Cassia.

Io costumo selicemente di darne dr. ij. sole per volta, e non più, immediatamente avanti il desinare. Se la sera avanti cena ella hamosso il corpo, non occorre altro: Se non l'ha mosso, sa di mestiere di ripigliarne di nuovo avanti cena due altre dr. e così avanti desinare, e avanti cena andar continuando ogni giorno questo innocentissimo medicamento fino che il corpo non si muova, perchè quando con data in questa continuazione arriva a muoversi, suole giustami il ventre rimaner lubrico per lungo tempo. Po- te alla trobbe la polpa della Cassia esser accusata da Cassia. alcuni come flatuosa, ma che questa sia un' ac- Son dicufa ingiusta, si conoscera facilmente da chiun- verse le que voglia sodamente considerare non solo la opinioni natura di essa Cassia, ma altresì, per quanto de' Filo. arriva l'umano intendimento, voglia conside, sossi interrare la cagione efficiente de'venti, la qual ca- no all'ogione in gran parte fu nascosa da Dio ne' te- rigine del sori della sua somma sapienza. Se la Cassia è vento, a flatuosa, perche non saranno flatuosi tanti, e qui si a, tanti altri Elettuari medicinali, nelle di cui datta becomposizioni entra la Cassia? Mi si risponderà ne quel per avventura, iche questi tali Elettuari sono verso del corretti con quantità d'aromati, e di altre mi- Borni, steriose, e speciose Droghe Indiane, le quali Chi set rompono, e dissipano i slati. Io per me mi becca in sentirei inclinato a credere, che quelle Droghe, un modo e quelli Aromati fossero quelli, che cagionas- e chi nelsero i slati, e che la Cassia non per altro sosse l'altro satuosa, se non perchè noi Medici lo affermia. Di queste mo, e lo credono parimente gli Ammalati, e disingan, credendolo, quando anno pigliato la Cassia, no sono ; d'ogni minimo motivo di flato, che sentono bol- Medici lire per gl'intestini, ne danno la colpa alla me- debitori. desima Cassia, senza sapere, o voler pigliarsi al Redipena di pensar più oltre. Ma sia la Cassia fla-

Si

che di

442

mente.

to inl gran male può mai cagionare un poco di fla-

to, da una piccola porzioncella di Cassia risvegliato nel largo, e capacissimo canale degl' intestini? Consideriamo quante cose pe ggior della Cassia, e più flatuose si mangiano giornalmente per soddisfazione del palato, e non si ha timore alcuno. Consideriamo se sia maggiore l'utilità, che si cava dalla Cassia nel tenere il ventre lubrico senza alterazione veruna, o il danno di qualche poco di flato da essa Cassia prodotto, che pure da essa non è prodotto. Per mutar forma di medicamento, il che talvolta è necessario, questa istessa polpa vede, di Cassia è da me fatta accomodare in forma il Re- di una Conserva, o consezione con Giulebbo prati- di fior d'Aranci, ed è cosa gratissima al gusto, a mol- e medicamento proprio da darne, e se ne piglia quell' due cucchiajate per volta. Allo stesso fine di egna. mantenere il corpo lubrico, loderei che nel into di tempo della Primavera per molti, e moltigior-C elso che ni si pigliasse ogni mattina nello svegliarsi dal in medi- sonno la seguente innocentissima decozione, o indo si grata al gusto, e non ingrata alla vista, pere lee con- chè essendo diligentemente manipolata, rassemdescende- bra nel colore, e nella limpidezza ad un Clare al ge- retto; e questa così fatta decozione ammollinio dell' sce il ventre, ma quel che più importa, re-Ammala- tunde, e collega le particelle sulsuree, salma-20, e non stre, e mobilissime del sangue, e degli altri obbligar- fluidi del nostro corpo, e le addolcisce, e le lo a in- tempera, ed è la seguente. gozzare In onc. x. in circa d'acqua comune si faccia delle cose levare un bollore a un gran manipolo di fiorl stomache- di viole mammole fresche, e ben netti da'lovoli, e ro gambi. Si levi subito dal suoco, si coli, e Spiacenti; si sprema forte, e nella colatura si faccia levasebbene in re di nuovo un bollore a un altro manipolo di aleuni casi siori di viole, si coli di nuovo, e si sprema necessa- forte, e once vi. di detta colatura si raddolcivio fare scano con onc. j. e mezzo, o ij. di Giulebbo

diversa- di tintura di viole mammole, e si aggiung2

บก2

una mezz' oncia di sugo di limone spremuto. Si coli di nuovo, e si usi come si è detto. In vece di acqua comune, li può fare la suddetta decozione in sufficiente quantità di brodo di carne non salato. Molte volte è giovévole, e particolarmente quando il siroppo violato solutivo è fatto di fresco, il pigliarne la mattina nello svegliarsi iii. once, stemperato in brodo di pollastra, o di altra carne, con un poto di sugo di limone. Non rammento le prugne di Marsilia, le susine amoscine, le passule di Coranto, il zibibo, l'uso dell'erbe nelle minestre, e il moderato uso de' frutti la State. perchè son cose troppo note, ma da non tralasciarsi . Non è già da tralasciare lo avvertire, che molte volte il troppo desiderio ansioso di mantenersi il corpo lubrico, sa empiersi lo slomaco soverchiamente, e con soverchia frequenza di cose, le quali per altro son pregiudiciali alla sanità, e perciò in questo bisogna ssuggir sempre il soverchio, e governarsi con accortezza, e col configlio prudente del Medico, che familiarmente assiste.

Quanto poi s'appartiene alle flussioni poda-Tanto apgriche, dirò liberamente il mio parere. Si ral-punto dice legri Sua Eccellenza, quando elle comparisco-di sopra no tali flussioni a' piedi, e alle mani, poichè c. 13. sono un effetto della sua buona natura, e della sua buona complessione, che per isgravare le viscere interne, e più nobili, tramandano gli escrementi soverchi, e viscosi alle parti esterne, e men nobili. La consolazione de podagrosi, è la certezza della lunga vita. Pertanto Sua Eccellenza non si lasci mai persuadere da' ciarlatani, e dalle donnicciuole, a farsi im- I medicepiastri, e unzioni a'piedi podagrosi, o per mi- menti lotigare il dolore, o per iscacciarne via l'umore cali son concorsovi, perchè tali impiastri, e unzioni dannosi vanno direttamente ad attaccare la vita, fotto alle Gotspecie di un lusinghevole, e specioso pretesto. te.

Quanto a quello, che nella Relazione si dice, che Sua Eccellenza patisca sovente un ar-

dore di stomaco molestissimo, il quale non vuol cedere, se non alla bevanda del vino più generoso, io tengo, e credo per fermo, che l'ardore dello stomaco in S. Eccellenza non provenga da altro, che dalla bile, la quale versata nell'intestino duodeno regurgiti allo stomaco; e questa bile regurgitata allo stomaco non solamente lo travaglia per se medesima, ma ancora mescolata in esso stomaco con alcuni sughi acidi dalle piccole glandulette spremuti, ne nasce per necessità un bollore casoroso, che cagiona questà molestia d'ardore provata da Sua Eccellenza. Io non biasimo, a luogo e tempo, l'uso di un forso di vino generoso, ma metto in considerazione, se sosse opportuno alle volte lo innacquare e la bile, e il sugo acido dello stomaco con qualche liquore men caloroso del vino, e meno purgante. Ma sia come esser si voglia, io non loderò mai, che Sua Eccellenza usi continuamente vini generosi, alti, e potenti, e senza mescolanza di una

Uso del buona quantità d'acqua. Lo stesso affermo dell' Vino in-acquavite, e del rosoli, e loderò, e commentrodotto da derò sempre i vini piccoli, gentili, e facili à Noè. Il passare, e bene innacquati. Quando gli uomini Vino nuo-bevevano acqua, dicono le sacre carte, che vice molto vevano lo spazio di 900. anni, e più; ma do-a' fanciul-po che da Noè su introdotto l'uso del vino, li, secondo considero che molto su accorciato il nostro vi-il parere vere.

di Gale- Mi accorgo, che mi son allargato più del no, affer- dovere, laonde concludo, che crederei per la mado, che confervazione della fanità di Sua Eccellenza, iis, qui che fosse per esser molto utile, se ogni anno crescunt, nella Primavera, e nell'Autunno pigliasse per Vinum x. o xij. mattine la seguente bevanda un di sì, adversa- e un di no alternativamente.

turquam R. Sena dr. xij. Crem. di Tartaro onc. j. Se-maxime. bestini num. xvj. infondi in suff. quantità d'ac-Agli adul-qua comune per xij. ore alle ceneri calde, in sii si proi- ne sa levar un bollore, cola, spremi, e aggiubisce per gni alla colaturas siroppo violato solutivo onc. x.
altre mire.

Tugo di Limone onc. ij. acqua di fior d'Aranci onc. j. con chiare d' uovo, quella chiarissi s. l'accola per carta sugante, e serba per pigliarne onc. iv. o v. per mattina, un di sì, e un di

nò, crescendo, e calando.

Il giorno, nel quale si piglierà la bevanda sola, si pigli ancora la sera avanti cena l'infrascritta. Rt. Acqua di viole onc. vj. giulebbo di tintura di viole onc. j. e m. misce per usar come è detto. In quei giorni di mezzo, ne' quali non pigliasse la bevanda solutiva, è necessario pigliar once vj. di buon brodo di carne, raddolcito con giulebbo di tintura di viole, o di mele appie.

Il Medico assistente consideri, se sia bene cavar un poco di sangue, o dal braccio, o dalle vene emorroidali con le sanguisughe. Io sarei inclinato a cavarlo alla Primavera, e tra-

lasciarlo all'Autunno.

Terminato il suddetto medicamento, si continuerà per molti giorni a usar brodo di cappone puro, e semplice. Se Sua Eccellenza sarà amico de' brodi, ne ritrarrà gran giovamento.

Questo è ciò, che per ubbidire a chi devo, sottopongo al giudizio d'ogni più savio, e dotto Assistente, pregando il Medico de' Medici per una salute tanto preziosa, ec.

Per dolori articolari, e nefritici, fluffioni false, debolezza di capo, e di stomaco, con diminuzione di udito, ec.

Uesto Illustriss. Signore, che presentemente si trova nel cinquantesimo anno della sua età, per quanto posso raccogliere dalla dottissima, e puntualissima Scrittura, traffice.

F 4 smes-

smessami dal dottissimo Sig. Mario Fiorentini, è stato insino a quì sottoposto per intervalli a molte, e diverse malattie, come sarebbe a dire, dolori artritici, dolori nefritici per cagione di calcoli, fuppressioni di urine, reumatismi, raucedini, tossi moleste, sebbri con slussioni salse, e con sudori, principi di vertigine, debolezza, e gravezza di capo, con fastidi di stomaco, zutolamenti, e mormori nell' orecchio finistro, con diminuzione notabile di udito, con universale magrezza di tutto il corpo, con osservarsi, che altresì la milza, da alcuni mesi in qua, è un poco più gonsietta, e più duretta di quello, che comporta la naturale costituzione di una milza; e di più dal giorno ventiquattresimo di Settembre in qua, dopo aver bevuto le Acque della Villa con giovamento, gli è tornata la febbre, la quale non è intermittente, ancorchè venga a qualche declinazione, e se ne vegga la remissione manifestissima, due, o tre ore avanti il mezzo giorno, con un leggier raffrescamento delle mani, e de' piedi . A questa febbre dall'oculatissimo Sig. Fiorentini è stato soccorso fin a quì con opportuni rimedi, chirurgici, e farmaceutici, e si continua ancora a soccorrere. Desidera con molta ragione questo Illustrissimo Sig. liberarsi da questi suddetti mali, e particolarmente da queste frequenti febbri, che con tanta frequenza lo assaltano, e dalla magrezza, e dalla qualfisia gonfiezza della milza, e con tanto più di ansietà egli ciò brama, quanto che infiniti infinitissimi medicamenti ha messi in opera, da

Si nove- dieci mesi in qua, senza frutto veruno. Ed in rano gra- vero, che i medicamenti sono stati assassimi , ziosamen- imperocchè tra essi si noverano piacevoli solute i me- tivi di cassia, di siroppo aureo, di manna, indicamenti sussoni di sena, di rabarbaro, siroppi di cinque praticati, radici, cicoria, composto di Niccolò, il tartaper isber- ro vitriolato, il sal d'acciajo, il croco di Martarne l'a- te aperiente, il vino acciajato con diverse mabuso.

niere di brodi medicati, e alterati, con radici, Di Niccolò

e con erbe: si noverano parimente i medica- che altrimenti diaforetici, i medicamenti addolcitivi l'a- menti fi crimonia, e la mordacità degli umori, i me- chiama di dicamenti corroboranti il capo e le viscere in- Niccole. sieme coll'antimonio diaforetico, col carabe, Così detto coi coralli, col corno di cervo, con la pietra de Bezoar. In oltre si è usata la polvere viperi- Niccolò na, i morselletti fatti di carne di vipere, un Falcucci lattuario magistrale, manipolato con semi fred- Med.antidi, con erbe capitali, e con radiche di Chi-co Forentina, e di più il magistero di occhi di granchi, ne, seppella terra sigillata, ed il sal viperino; insieme litonelCicon molte, e molte altre sorte di conserve, di miterio del giulebbi, e di emulsioni; e quindi il latte di Duomo, co Capra, senza tralasciare i cauteri, le coppette, Iscrizione, e le fregagioni. della por-

Or dunque, che si ha da fare per servizio, ta verso la e consolazione di questo Illustriss. Signore? Di-Canonica.

rò con ogni libertà il mio sentimento, che è quello stesso, al quale parmi, che abbia la mira il Sig. Fiorentini. Io tengo per certo, che tutti i sopraddetti travagli non sieno cagionati da altro, che da'fluidi, che scorrono pel corpo di questo Illustrissimo Signore, i quali fluidi sono di diverse nature, e tutti pieni di particelle ignee, e tutti facili, e facilissimi, e più che facilissimi a mettersi in impeto di effervescenza, e di bollore, e particolarmente quando si mescolano insieme, al che gli ajuta ancora il moto, e forse anco qualche intasatura de'solidi, per li quali essi fluidi passano nel loro circolare indefesso, e perpetuo movimento. Fa dunque di mestiere, per quanto sia possibile, impedire, o modificare ne'fluidi questa facilità tanto grande, di mettersi in impeto di effervescenza. Non dispererei, che ciò si potesse, e col tempo, e con la pazienza, e con una cieca obbedienza ottenere, e con un modo di vivere opportunissimo, e lunghissimamente usato, ed osservato. Ma che forse non Siegue con è stato obbediente questo Illustriss. Sig. mentre molta le-

ha pigliato tutti i soprammentovati medica-pidezza a

menti? Sì, è stato obbedientissimo, ma da qui L'abuso del avanti bisogna che usi un'altra sorte di obbetroppo me-dienza. Infino a qui egli è stato obbedientissimo in pigliare medicamenti usciti dalle sca-Ipocrate tole degli Speziali, ed inventati dall'arte umaasserisce, na. Da ora innanzi stimo necessario necessache la Na-rissimo, che egli tralasci tutti questi medicazura è me- menti, e ricorra a quegli, che semplicissimi ci dicatrice sono somministrati dalla natura, vera medica de' mali, di tutti i mali, e che ne sa molto più di quel-Ai pums lo, che ne posson mai sapere tutte le arti, e war rusur tutte le diligenze de'più esperimentati manipolatori delle Spezierie, e delle chimiche Fonde-Giovata- rie. Di più se questo Illustriss. Signore vuol lora il sop-godere lunghezza di vita, stimo necessario, portare pa-che egli si renda obbediente a credere, che non zientemen-è possibile ottenere per via di arte umana, che se alcuni egli di quando in quando non abbia a provare malori, se- qualche piccola indisposizioneella, o di artriza curarli tide, o di nefritide ec. ma queste saranno inperchè con disposizioncelle, che trattate con piacevolezza, esti si pude secondo i dettami della natura, non lo metvivere lun-teranno in pericolo della vita, il che seguirebgo tempo, e be se egli da qui avanti volesse eternamente spesse volte con le violenze dell'arte medicinale pretendere avviene, di sradicare onninamente tutti quanti i suoi che per vo- mali, perchè la violenza di tanti medicamenti ler guarir-gli indebolirà sempre più le viscere, e sempre ne, si muo- più gli metterà in effervescenza i fluidi. Io so, che parlo troppo libero, e che per con-

Questa seguenza non sarò grato, ma io non ho altra libertà di maniera più sicura per ben servire, e per servir parlare è da dovero questo Illustriss. Signore, al quale assailode- chieggio perdono della mia libertà, e lo supvole ne plico a voler aver l'udito al mio buono, e

Medici, co-riverente desiderio.

me quella Supposto dunque questo, che avanti ho acche giova cennato, il mio pensiero sarebbe il seguente, molto alla rimettendomi però in tutto, e per tutto. Quanfalute de- do arriveranno queste mie lettere, o la sebbre gli uomini. si sarà totalmente ritirata, ovvero per ancora

ve ne sarà qualche residuo. Sia quel che esser si voglia. Metto in considerazione alla ocula-

tissima prudenza del Sig. Fiorentini, se fosse per esfer cosa opportuna il dare ogni mattina a questo Sig. cinque, o sei once in circa di sieto di Latte depurato, non raddolcito con cosa veruna, ma puro, e semplice, e depurato, senza servirsi nel depurarso di altra cosa che Maniera. delle semplici chiare d'uovo. Continuerà per per depumolti giorni a pigliar il suddetto siero, ed in pere il Siequesto tempo, per mantenersi il corpo dispo- resto, e lubrico, non si varrà di altro che del semplicissimo Clistere satto un giorno sì, ed un giorno no, ovvero un giorno sì, e due giorni nò. Usato per molti giorni questo siero depurato, crederei che fosse bene far passaggio al siero non depurato, cioè a dire al siero, che scola da per se medesimo dal Latte quagliato. Ed anco questa sorta di siero non vorrei, che fosse mescolata con cosa veruna, che avesse del medicinale, ma si pigliasse puro, e semplice la mattina a ora di siroppo, dormendovi sopra una o due ore, non tralasciando l'uso de'Clisteri sopraddetti. Continuato questa seconda sorte di siero per qualche settimana vorrei che si facesse poscia passaggio ad un lungo lungo uso del Latte d'Asina, pigliandolo Il Latte do la mattina di boon'ora, consorme ho detto del Asina suol siero, e dormendovi sopra. Oh, mi sarà det-esser molto to, questo Illustrissimo Signore volle comin-gentile, e ciare ne'tempi trascorsi a prendere il Latte di facile a Capra, e bisognò lasciarlo stare, perchè lo sto- digerirsi. maco non lo voleva. Io credo, che questa volta lo stomaco non vi repugnerà, essendosi fatto il passaggio dal sottilissimo siero depurato. al Latte gentilissimo di Asina; E tanto più credo, che lo stomaco non vi repugnerà, se questo Illustrissimo Signore vorrà essere obbediente a credere, che non gli alberelli dello Speziale, ma le semplici cose della natura le anno a guarire; e vorrà altresì credere, che egli non ha nè poco, nè punto lo stomaco freddo, anzi che lo ha ottimo, e vorrà pur credere ancora, che il Latte di Asina non sa mai mai mate a nessuno di coloro, i quali

sono osservanti nel mangiare, e nel bere aggiustatissimo, e secondo che dalla prudenza del Medico è stato prescritto, e si mantengono il corpo lubrico per via di semplicissimi Clisseri fatti alternativamente un giorno sì, e un giorno nò.

Si offervi dunque da questo Illustrissimo Signore con ogni puntualità maggiore la regola della vita, e particolarmente intorno al mangiare, ed al bere. Io non ne verrò alle particolarità, perchè a lui assiste il dottissimo Sig. Fiorentini. Due sole cose rammenterò, cioè a dire l'assinenza dal vino, e nel tempo del siero, e del latte, il non prender la sera altro per cena, che un par d'uova, ed una semplice minestra, di qualssisa sorta, che più aggradi all' insermo. Che è quanto ho saputo, e potuto dire con tutto l'assetto del cuore, rimettendolo però ad ogni miglior giudizio, è particolarmente a quello del Sig. Fiorentini.

#### Per una Diarrea.

🥆 Li Eccellentissimi Signori, e prudentissi-J mi Medici, che assistono quotidianamente alla cura dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale N. N. scrivono nella loro ben distinta, ed accuratissima relazione medicinale, che i lunghi mali di Sua Eminenza nello stato presente consistono in una lunga Diarrea, la quale infastidisce cinque, ovvero sei volte il giorno; ma però senza dolore alcuno, e senza veruna infiammazione, con continua inappetenza, ed agitazioni di stomaco, e massime circa l'ore del pranzo, con la corrispondenza alcune volte del cuore istesso per la quantità, come essi dicono, e per la grossezza de' flati cagionati, e prodotti dagli acidi soverchi, che continuamente si sogliono trovare nel di lui corpo. Stante questo, e supposto per verită, mi so lecito, e me ne prendo

l'ardire, di proporre premurosamente l'uso dell' acqua del Tettuccio, col prenderne, se pares-Acqua del se opportuno a' Signori, ch'assistono, col pren- Tettuccio derne, dico, quattro, o cinque passate con le giova alla solite convenienze, e dovute preparazioni, e Diarrea, dovute regole, potendo quest'acqua del Tettuccio giovare notabilmente alla Diarrea, ed alla generazione de'flati; e potrebbe infallibilmente corroborare, e fortificare lo stomaco, e ripulire gl'intestini, non trascurando di fare del continuo de'Clistieri manipolati sempre con la medesima acqua del Tettuccio.

Terminato il medicamento dell'acqua del Tettuccio, mi sentirei inclinato a proporre per molte mattine il prendere ogni mattina prima Vien proi-di levarsi di letto, un' ora almeno avanti, il bita qui Casse fatto in acqua di Nocera, o in brodo di bito qui piccion terrajuolo; brodo, dico, cioè senza sale, digrassato, e senza essere raddolcito ne con cose dolci, zucchero, nè con altri siroppi medicinali, nè perchè focon altri giulebbi, che per dilicatezza comu-glion muenemente vengono a essere adoperati ne' brodi. vere il cor-Che è quanto posso con ogni sincerità dire, e prego umilmente il Signore Iddio, che sia per essere di qualche giovamento a Sua Eminenza.

Per una Caligine di vista, e principio di suffusione, dopo un' infiammazione d'occhi.

CUpposto vero, quanto nell'accurata, e diligente Relazione sta scritto, non è maraviglia alcuna, che il Signor N.N. dopo essere stato lungamente assalito da una dolorosa, e pertinace infiammazione di quella tunica, che nell' occhio si chiama adnata, o congiuntiva, si lamenti ora di qualche caligine della vista, e di qualche principio di suffusione, mentre che

per lo più si fa da quell'umore, che aqueo dal Medici è nominato. Non è maraviglia pari+ mente, che questa caligine, e suffusione per ancora non cedano a' medicamenti, imperocche l'infiammazione della tunica adnata non è vinta, e non è doma, anzi continuamente si sa wedere, ancorche accompagnata da accidenti più miti, e più piacevoli.

Egli è dunque necessario, prima di ogni con

Quæ relin. quuntur recidivas Ipocrate,

sa, tor via le reliquie di questa infiammazioin morbis, ne, perchè altrimenti quelle medicine, che fi applicheranno all'occhio per portar giovamenfacere con to alla caligine, e alla sussusione, e per ridursueverunt, re l'umore aquen nel prission stato, tutte saranno di notabile pregindizio all' infiammazione, e per conseguenza sempre nuova sussione si farà all'occhio; e se si farà nuova slussione, l'umore aqueo resterà sempre più turbato, e la vista sempre più caliginosa, e l'occhio tutto Moroppo continuamente infacchito, diventera fempre lume è no- più languido, e più soggetto ad essere offeso dagli oggetti gagliardi, e ben luminosi: E non debolezza sarebbe anco gran cosa, che la continua, e reidella vista, terata flussione all'occhio, oltre all' intorbida-

mento dell'umore aqueo, lo facelle ingraffare, me, she

trong .

ciwo alla

Quefto fo- e crescere, onde cresciuto più del dovere, porame si di-trebbe poi ssorzare, stendere, e dilatare quel lata, e si re-forame, che nella tunica uvea si chiama puftringe na. pilla, la quale dilatata, ammettendo più lume turalmete di quello che fa di bisogno, ne seguirebbe fors propor. fe, che la vista sarebbe molto meglio l'ufizio zione del suo nel tempo del calar del giorno, che nelle maggiore, ore, nelle quali il Sole con più gagliardia someminor lu-ministra la luce all'aria.

Per vincere dunque l'infiammazione dell'occhio, opportunissime sono state le iterate, e neiterate flebotomie: e se continuasse la di lei ostinazione, mi sentirei volentieri inclinato a proporre nuovo sangue delle vene emorroidali con le mignatte.

Il divino Ipocrate ci lasciò scritto negli Asorismi, che se a' Lippi sopraggiunge il flusso di

COT-

corpo, suol esser loro di grandissima utilità; periochè Galeno ebbe a dire, che se questo sulla so non veniva spontaneamente per moto della natura, dovea il Medico procurario con l'arte; quindi avviene, che sarei di parere, che nello stato presente questo Sig. cominciasse di nuovo, e quanto prima, ad evacuare il suo corpo, non solo con serviziali, ma ancora con altri medicamenti diversi, e in varie some presi per bocca epicrationente, cio a dire una mattina sì, e l'altra no, e continuasse per molti

giorni, mescolando sempre con gli evacuanti Accorgiquelle cose, che da'Medici sono credute appro-mento dol priate per gli occhi, ed in particolare la Ca-Redi per sendula, l'Eusragia, il Finocchio, nobilitato di non impetal sacoltà, per quello che di lui dicono gli gnarsi nel-Scrittori della naturale storia.

Evacuato bene, e rievacuato il corpo tutto, ni dubbiodovrebbe necessariamente cedere, e l'infiamma-se dell'erzione, e la cagione; ma se non cedessero alto-be, allo
ra, consiglierei in tutte le maniere di venire quali spesall' uso de' vescicatori alle spalle, e se dopo se volte gli
questi pur anco la caligine, e l'ossuscazione Scrittari
continuasse, crederei, che sosse necessario ve-troppo crenire all'uso di un decotto di Cina, e di Vi-duli sogliopere, con la giunta di qualche poca di Salsa-no attripariglia, e di Sassarsa, preparata secondobuire molto
l'Arte con altre erbe, radiche, e semi appro-virtà, che
priati, con un'esattissima dieta, consistente realmente
non solo nella parcità del mangiare, e del be-non hano,
re, ma nell'assinenza dal vino, ne'tempi con-

venienti, e nel non commettere errori nelle altre cose da' Medici chiamate non naturali, sacendo gran capitale de'consigli a questo proposito, dati da Seneca Ep. 93. Non est quod prosinus imbecillam aciem O'c.

In questa maniera, e per questa strada mi sono trovato infinite volte a guarire infinite di simili mali; ma se questo più ostinato degli altri non volesse cedere (il che non credo,) allora bisognerebbe sar della necessità virtà, el accomodarsi al Cauterio nella nuca, anzi

plut-

piuttosto ad un laccio, o setone, che si chiami, come quello, che più prontamente, e con maggior vigore potrà fare la sua operazione, e sarà necessario parimente sabbricare un vino

medicato con Eufragia, Finocchio, ec.

Io non ho fin ad ora parlato de medicamenti locali, perchè, se la necessità mon urgesse, me ne asterrei più che sosse possibile, e se pur bisognasse servirsene, indugerei sempre a quel tempo, nel quale mi paresse a bastanza ben purgato, e ripurgato il corpo, e libero da ogni timore di nuova insiammazione, ed anche allora mi servirei sempre de più piacevoli; onde per tor via le ultime reliquie della caligine, e sussibile potrebbe adoprare il zucchero

Gr. infoxu- suffusione, si potrebbe adoprare il zucchero su lat. Suf-Candi impalpabilmente polverizzato, e sossiato. to a digiuno nell'occhio; siccome ancora l'os-Candi lo so di Seppia, le somente satte con radice di stesso, che Centaura maggiore, di soglie di Chelidonia, Candito. di Lino, di Peucedano, di Ruta, e di simili, son giovevoli. Giovevoli sono altresì tutte le maniere di fieli, o soli, o mescolati in sorma di Colliri umidi. Io soglio servirmi della

seguente polvere.

R. Zucchero Candi onc. j. Trochisci viperini scr. j. Fiele di Gallo secco gr.vj. si polverizzi il tutto impalpabilmente, e si sossi nell'

occhio.

Ne'Libri degli Arabi, molti Sieffi si trovano opportunissimi, siccome in que' de' Greci molti Colliri, e umidi, e secchi, i quali vogliono sempre essere adoprati con molta cautela.

#### Per una Gentildonna sterile.

Vedi la No.

tomia di A Cciocchè si possano rinvenir bene quelle
Filippo Lagioni, le quali sono state valevoli, siVerheyen no al presente giorno, di rendere sterile i' Il-

duftrissima Signora N. N. nell' età sua di 23. nel l.2.000 anni, e sposata ad un marito giovane, e sa-egli tratta, mo, sa di mestiere supporre, o stabilire in pri-diffusame, ma, in che maniera si conduca, e si saccia la te di tal generazione umana negli uteri delle Donne. materia.

A questo fine allontanandomi io totalmen- Opinione te dalle opinioni degli antichi, ed allontanan-più verisidomi in parte dalle opinioni di alcuni Scrit-milo illutori moderni, son di parere, che siccome tut-strata pose te le piante, tutti gli animali irragionevoli, sa dal sige terrestri, aerei, e aquatici son prodotti dall' Antonio novo, così ancora dall' novo sieno prodotti gli Vallisnio-nomini; E tengo per sermo, che la semmina ri, nella in quest' uovo somministri tutta quanta la ma-sua marateria necessaria alla generazione, e che il ma-vigliosa I-schio non ci contribuisca altro col suo seme, storia inche alcune aure, o spiriti purissimi, i quali torno alla anno possanza di secondare, o per così dire, generazio-di gallare l'uova delle donne, in quella ma-ne dell' miera appunto, che i galli nel coito rendano Uamo, con seconde, e gallate le uova delle galline. un trattate

Quelle uova delle donne non si sormano nel sine nell' utero, ma si sormano, e si conservano della Stanelle proprie, e determinate ovaje, le quali rilità, e de ovaje non sono altro, che quelle stesse parti, suo rimele quali dagli antichi notomisti su creduto, di

che fossero i testicoli femminili, Congiugnendosi dunque insieme il maschio, le de' Leze la semmina nel coito, passa il seme del ma-terati d' Ischio ad imbrattarne le pareti uterine della talia ne sa semmina, e da questo imbrattamento si solle-menzione va un' aura seminale, o uno spirito seconda-nel T.36. tore, il quale penetrando per li canali delle all' Anitube falloppiane, trapassa all'ovaja, e quivi se-cel. 4. conda, e galla un uovo, e talvolta più d'uno. Spirito fe-L'uovo fecondato, e galiato si stacca dall'ovaja, condatore ed entrando poscia per quel forame, che è nell' dell' Uome estremità più larga delle tube salloppiane, spin-come peneto dal moto peristaltico di esse tube, se ne ca-tri a fare la la giù pel loro canale, ed entra nella cavità concezione. dell'utero, e quivi non subito si attacca, ma Che l'uovo sciolto, e libero da ogni attaccamento per al-fecondato Op.del Redi Tom.VII. cuni sceda nel-

letube fal-cuni pochi giorni, alla foggia de' femi com-loppiane messi alla terra, s'imbeve, e s'inzuppa di quel son v' è liquore, che la natura a tal effetto in quel temalcun dub po tramanda al fondo dell' utero. Da tale inbie, per- zuppamento crescendo l'uovo, si comincia nell' che in ef- interna sua cavità a formare il fanciullo, quinse talora di a poco a poco sul guscio, o sul panno esterl' hanno no di esso uovo nasce, e cresce una certa suprovato i stanza solida, che dagli Anatomici è chiamata Notomisti la Placenta, dalla qual placenta diramandosi moderni. infinite ramificazioni di vasi, queste ramifica-Che cosa zioni s' inseriscona nella sustanza delle pareti sia la Pla- dell'utero, come fanno appunto le radici dell' centa Ute- erbe, e degli alberi nella terra, e così l'uovo rimane attaccato all' utero, e quivi si trova,

fino a tanto, che venga il tempo della sua maturità, cioè a dire dell'essere partorito. Supposto tutto ciò per vero, conviene ades-

so considerare, quali possano essere gl'impedi-

menti di questo maraviglioso lavoro della natura, destinato alla conservazione del genere umano. In primo luogo si può dare il caso, che per mala sanità del maschio, il di lui seme sia privo di quegli spiriti vivi, brillanti, Varie ca- e secondi necessari a gallare le uova. Può angioni del- cora essere, che il di lui seme sia dotato de' le Steri- suddetti spiriti, ma che essi restino ammortiti. Lità, e tut- inutili, ed invalidi per la corruttela de' fermense benisse ti rattenuti nell'utero, e nelle tube falloppiane oso imma-nel passaggio, che perquelle tube fanno perarrivare alle ovaje, o testicoli femminili. Può anch' essere, come alcune volte, ancorchè rade, si è osservato dagli Anatomici, che le tube falloppiane non abbiano apertura, o forame in quella parte, con la quale si avvicinano a'testicoli, e per conseguenza l'uova staccate dall' ovaja non possano entrarvi , nè calare all' ute-

ro, ed in questo caso avviene una perpetua, ed irrimediabile sterilità. Ma se pur anco sia: aperto il suddetto forame, può nulladimeno avvénire la sterilità per cagione di esso forame tenuto stretto, raggrinzito, premuto, e serra-

10

to dalla soverchia pienezza de' rami delle arterie, e delle vene preparanti, e delle ipogastriche, i quali semi scorrono sopra le tube falloppiane, ed intorno alle loro simbrie, ed alle loro aperture, o forami; le quali aperture,
o forami possono altresì forzatamente esser tenute strette, serrate, e compresse dalla pinguedine delle viscere, o delle parti adjacenti.

Può parimente avvenire, che l'uovo secondato, e gallato entri per l'apertura delle tube nel loro canale, per passarsene all'utero, ma quivi trovi tante mucosità racchiuse, viscose e corrotte, che non solo ne resti impedito il di lui passaggio, ma che ancora lo stesso uovo, quasi per un contagio, ne rimanga guasto, e corrotto. In oltre può avvenire, che l'uovo entri senza impedimento nelle tube, e facilmente cali nell'utero, ma quivi per la soverchia umidità, e lubricità dell'utero non possa rattenersi, anzi se ne esca quasi subito suori di esso, o se pure qualche poco di tempo vi si rattenga, non possa pigliarvi aumento, ne possa appiccarvisi, anzi vi si corrompa, e vi si guasti, per cagione de' cattivi sermenti stagnanti nell' utero, ed in alcuni de' suoi vasi sanguigni, e linfatici; i quali cattivi fermenti non essendo stati sufficientemente espurgati per le vie de mestrui, quanto più stagnano, e dimorano racchiusi, tanto più si rendono inabili a somministrare all'uovo una dolce, e lodevole materia, necessaria al di lui accrescimento, anzi si rendono abilissimi alla di lui corruttela.

Molte altre cagioni della sterilità si potrebono noverare, ma le tralascio, non credendole opportune ora al mio proposito, ed al caso presente; per poter considerare quali delle soprammentovate sieno quelle, che abbiano mantenuta sterile questa Illustrissima Signora.

Io per me vado credendo, o conjetturando, che il suo Consorte non abbia colpa alcuna in questa sterilità, ma che il tutto avvenga per colpa dell'utero della Signora, il quale imbrattato di sermenti cattivi, e viziosi, possono que-

sti non solamente ammortire l'aure seminali. e feconde del seme virile, ma possono ancora somministrare all'uovo calato nell'utero un cattivo liquore inabile al di lui crescimento, ed al di lui attaccamento, onde rimanga guasto, e corrotto, e per la lubricità dello stesso utero, ne' primi giorni spinto supri di esso, senza che la Signora se ne possa accorgere per la di lui piccolezza; e può anco essere, che la pienezza de' vasi sanguigni uterini, e la pinguedine delle parti adjacenti cooperi ancora qualche cosa per impedire, che l'uovo non entri nelle tube falloppiane.

I motivi delle mie conjetture sono ricavati dalla puntualissima, ed esattissima relazione del dottissimo Signor Fiorentini, nella quale io leggo, che le mestruali purgazioni di questa Illustrissima Signora spesse volte non vengono ordinate, e ne' giorni convenienti, e quando compariscono, appariscono di color rosso dilavato, e di sustanza viscida, e talvolta sono state accompagnate da dolori nel ventre inferiore, e particolarmente verso la regione dell' utero, e di più una volta, per quattro mesi interi non comparvero, ed cra sono già più di cinque me-

si, che sono affatto stagnate.

La cagione di questo stagnamento, io la attrihuisco in parte non solamente a difetto di quella fermentazione universale, che si fa ogni mese in tutta la massa sanguigna de'corpi delle donne giovani, mediante la quale fermentazione alterati i minimi componenti del sangue stimolano, e necessitano la natura ad evacuare una parte di esso sangue per quei canali, che metton capo nell' utero, e nella vagina dell'utero: Ma l'attribuisco ancora alle ostruzioni de' vasi dell' utero, le quali

Anche il ostruzioni sono cagionate da quella gruma, che il sangue nel suo slusso, e restusso circolare ha potuto appoco appoco lasciar attaccata alle pa-*[correndo* pe'suoi ca- rieti interne de' vasi dell' utero, in alcuni de nali può quali vasi per questa cagione si possono essere lasciarvi formati alcuni polipi, che maggiormente serdella gru- rano, ed ostruiscono: Onde non è maraviglia, ma, se la

che per la introdotta non nativa angustia de' stessa acq. vasi, sia stata alle volte questa Signora nel chiara fa tempo delle mestruali evacuazioni assalita da in progresdoiori nel ventre inferiore, e nella regione so le sue dell'utero; E non è maraviglia parimente, se deposizioil sangue, non avendo l'esito libero per le stra- ni, arride convenienti dell' utero, faccia forza ne' vasi vando tadella testa, e gli distenda, e gli punga, e ca- lora a gioni il dolore di essa testa. È se questi tutti chiudere i suddetti accidenti del Flusso delle purghe, e luoghi, della loro ritenzione, e della loro varietà, non per dovefono ordinatamente continui, ma regolati dal- passa. l'incostanza, ciò avviene, perchè l'universale fermentazione mestruale della massa sanguigna non ha ogni mese per diverse cagioni il medesimo, ed uguale momento d'impeto, e d'agitazione, e le angustie, ed ostruzioni de'vasi non sono sempre ogni mese ugualmente le medesime,

dere più ostinata la sussidenza, e l'ostruzione. Se tutte queste cose son vere, a volere che questa Illustrissima Signora cominci ad essere feconda, fa di mestiere procurare non solamente di render più forte il momento, e l'energia della fermentazione mestruale, ma altresì di tor via le ostruzioni di quei vasi sanguigni, che metton capo nell' utero, e nella vagina dell' utero; perchè, se si otterrà questo, si espurgheranno ogni mese gli umori sermentati viziosi, l'utero rimarrà sano e senza lubricità, e così l'uovo calato dall'ovaja nell'utero, potrà nella cavità uterina ricevere un alimento lodevole, e buono, potrà attaccarsi alle pareti di essa cavità uterina, e così attaccato potrà felicemente esser covato, cresciuto, e stagionato fino al debito tempo de'nove mesi.

e ne' medesimi luoghi, a cagione del flusso, e reflusso circolare, che talvolta può togliere, o siminuire, e talvolta può augumentare, e ren-

chè questa Illustrissima Signora è giovane, per altro sana, e ben consormata.

L'ottenere tutti questi scopi non l'ho per impossibile, anzi l'ho per possibilissimo, giac-

Per venir dunque all' uso de' medicamenti, stimerei necessario, che nel primo principio del mese di Settembre, se la stagione non troppo calda lo comportasse, la Signora cominciasse a medicarsi. E perchè è conveniente trattarla con ogni delicatezza possibile, mi piacerebbe molto, che, tralasciate le solite purghe, e ripurghe di siroppi, si cominciasse coll' uso del seguente vino medicato, pigliandone intorno alle quattr' once, o quattr' once e mezzo per mattina, ogni mattina nell'ora dello svegliarsi, crescendo, e minuendo la dose, secondo che parra opportuno al Signor Fiorentini, che assiste.

R. Sena di Levante ben netta da' fusti onc.ij. Semi di Cartamo acciaccato, Cremor di Tartaro cristall. ana onc. j. Radiche di Cicoria, e di Appio secche ana dr. iij. Mirra polverizzata dr. ij. Macis dr. j. foglie di Artemisia secche pugil.j. Insondi in onc. xxxvj. di vino bianco gentile, e tieni in digessione in luogo caldo per tre giorni, e tre notti in vaso benissimo turato, agitando di quando in quando; In sine apri il vaso, e aggiugni Giulebbo aureo onc. viij. Riserra il vaso, e lascia stare in digessione per ventiquattro ore: cola per istamigna, e la colatura subito si ricoli di nuovo per carta sugante, e si serbi per l'uso detto di sopra: facendo la composizione, quante volte sarà di bisogno.

Questo vino mi piacerebbe, che la Signora

lo continuasse per dodici giorni almeno.

Quando ne avrà pigliato sei o sette giorni, vorrei, che si cavasse il sangue dalle vene de piedi in quantità conveniente, ed in questo giorno si astenesse dal vino. E non ostante, che questo vino muova il corpo, nulladimeno è necessario farsi ogni quattro giorni un serviziale, per cavar fuora degl' intessini quelle materie più grosse, che saranno state staccate dal medicamento. Nel tempo pure, che piglià questo vino, vorrei che ogni giorno, due ore avanti cena, la Signora bevesse tre once d'infusione di Tè, accomodata nella seguente maniera.

Si faccia bollire dell'acqua comune, equando bolle forte, se ne metta otto ence in vaso o d'argento, o di terra bene invetriato, e subito vi si infondano due dramme di erba Tè; Si serri ottimamente il vaso, e si rinvolti in un panno lano, per lo spazio di un'ora, dipoi si coli l'infusione, e si raddolcisca con un poco di zucchero a segno di grata dolcezza, e si serbi per l'uso.

Terminati i giorni del vino medicato, stimerei opportuno di nuovo ricorrere all' Acqua del Tettucio almeno per quattro o per cinque passate, con questa condizione, che nel tempo dell' Acqua la Signora pigliasse ogni giorno, sei ore dopo il desinare, sei once d'insusione del Tè preparata nella suddetta maniera.

Ripurgati bene gli escrementi del corpo co' preaccennati medicamenti, mi piacerebbe molto, che la Signora usasse per lunghezza di tempo il seguente magistero di Marte.

R. Sugo di pere chiarificato lib. xij. sugo di Artemisia chiarificato lib. iij. vi si faccia bolli- consulto re dentro onc, xviij. di Frutti di Sebesten fino pare fatto alla loro cottura. Allora si coli, si sprema for- dal Redì te, e la espressione si metta in orinale di vetro, in tempo aggiuntovi lib. ij. di limatura di acciajo. Si ser- di sua ri l'orinale col suo cappello cieco, e si tenga gioventà per sei giorni alle ceneri calde, agitando di per la quando in quando, con mestola di legno, in quantità fine si coli per manica d'Ippocrate, e la cola-de'rimedj, tura si metta in vaso di terra alle ceneri cal- che ordide a sfumare, fino a tanto, che venga a fog-na, quagia di una sapa. E si serbi per pigliarne ogni li quanto. mattina due dramme dissolute in once tre di più inbrodo di pollastro, o di piccione non molto vecchiava cotto, o in acqua di Artemisia.

Pigliato, che la Signora avrà la mattina il cautissimo suddetto brodo, vorrei, che proccurasse di dor- era nell' mire sopra un'ora, o almeno stesse nel letto; ordinar-poscia si levasse, ed andasse a fare esercizio al gli. meno meno per un'ora, e che questo esercizio lo reiterasse il giorno passeggiando per casa, o

3 4 trat

trattenendosi a giocare al trucco, o al volante, o andando fuori di casa a pigliar aria. la fomma proccuri la Signora non solamente, nel tempo di questo medicamento, ma aucora ia ogni altro tempo, di suggire, come peste, la

vita sedentaria, e oziosa.

Nel tempo di questo medicamento beva sempre a tutto pasto il vino acciajato, ma però innacquato, secondo il solito costume della Signora, e tal vino acciajato lo continui un anno intero. E se tal vino sosse un Claretto di Francia, non sumoso, non dolce, lo stimerei sommamente giovevole. Nel suddetto tempo, ogni otto, o dieci giorni, pigli un piacevole medicamento leniente, o per lo meno di quando in quando si saccia qualche serviziale.

Della regola della vita non ne parlo, rimettendomene in tutto, e per tutto al Signor Fiorentini, al di cui prudentissimo giudizio, e vivacissimo ingegno sottopongo quanto da me è stato detto. Piaccia al Signore Iddio, che il tutto sia a sua gloria, ed a consosazione dell'

Illustrissima Casa Gigli.

#### Per un Ipocondriaco con istitichezza, e scarico di urina pungente, e dolorosa.

l'Istoria de' mali fastidiossissimi, e penosissimi mi dell' Eminentissimo Signor Cardinale N. N. insieme con le cagioni vere, e reali di essi malori, è stata dottissimamente, e giudiziossissimamente descritta dalla somma prudenza del Signor Tiburzio Longo, Medico della Camera di Sua Eminenza. Alle opinioni di esso Sig. Tiburzio io in tutto, e per tutto mi sottoscrivo, e con le di lui direzioni dico, che da quei savi uomini, i quali assistono alla cura, non si dee proccurare altro, che mantenere piacevo-

cevolissimamente lubrico il ventre inferiore, e con ognì gentilezza temperare, modificare, addolcire, innacquare le particelle saline, nitrose, vitriolate, sulfuree, acri, mordaci, che si trovano in tutte quante le sorte di fluidi, che corrono, e ricorrono per li canali e grandi, e minutissimi del corpo di quell' Eminentiss. Signore, imperocché con l'innacquamento, e addolcimento di questi tali fluidi, si faranno le urine più piacevoli, meno salate, e per conseguenza meno fastidiose, meno pungenti, meno irritanti, ec. Lodo adunque, che venuta la piacevolezza della Primavera, si cominci il medicamento, e nel medicamento, per quanto appartiene alla Chirurgia, secondo le intenzioni del Signor Longo, si aprano le vene emorroidali con le sanguisughe, e si cavi una conveniente quantità di sangue, e subito subito che sarà cayata, immediatamente si dia a bere a Sua Eminenza otto, o dieci once di Acqua di viole stillata a bagno, pura pura, e semplice senza raddolcirla con cosa veruna, acciocchè questa subentri a tempo opportuno ne' canali de'fluidi, e innacqui, e temperi, e addolcisea essi fluidi.

Quanto alla Farmacia, concorro pienamente sol Signor Longo, che in tutto, e per tutto si tralascino, e si ssuggano tutti tutti tutti quanti i diuretici, perchè questi sono una peste, ed un veleno per Sua Eminenza, e con tanta voloută lodo, e commendo, che si ssuggano i diuretici, che infino ardirei di non commendare l'uso della Terebentina mescolata con le spezie di Diagrante freddo, e con trocisci del Gordonio, e non vorrei fidarmene nè poco, nè punto; ed in somma celebro questo pensiero dell'astenersi da ogni razza di diuretici, i quali sono la pietra dello scandalo in così fatte malattie. Per mantenere il ventre lubrico migliore di ogni altra cosa lodo il Siroppo violato solutivo proposto prudentissimamente dal Sig. Tiburzio, tutti gli altri medicamenti gli Moltime- ho per saspetti sospettissimi, e perche non semdicamenti pre, nè giornalmente si può pigliare il Siroppo per lun- violato solutivo, ed egli ancora quando invenghezze di chia diventa pigro, e quasi inabile all'operare, sempo per-perciò oltre il Siroppo violato solutivo suddetdono della to, io mi servirei de'semplici semplicissimi Chwirth loro, steri frequentissimamente adoperati, non comsì per l'al-posti di altro, che di acqua pura semplice, e zerazioni, comune, raddolcita con zucchero bianco, con she in que-la giunta di un poco di Olio comune, o di gli succe- mandorle dolci, o di butiro. E se noi altri dono, est Medici volessimo fare un poco di ciurmeria, forse per- in vece di Acqua comune, potremmo usate chè suapo- Acqua di viole, o Acqua di orzo, o brodo di ea di esti la carne senza sale. Mi piacerebbe però aver semparte più pre questa avvertenza, che quando Sua Emispiritosa, e nenza avrà avuto bisogno di servirsi del Siropsottile, ove po violato solutivo, che due ore, o tre dopo consiste la averlo pigliato, beva una buona giara, ovvevirtu; onde ro due di Acqua pura, o di Acqua di orzo,0 fa d'uopo di Acqua di viole, o di brodo lungo, o puro, che glispe-o raddolcito con un'oncia di Giulebbo di tinziali ne tura di viole. Ed una tal cosa simile dico rimuovino quando Sua Eminenza avrà pigliato il Clistesovente la re, imperocche quando avrà o finito di renderlo, o quasi finito di renderlo, vor rei, che Sua Eminenza, subito bevesse una giara o di acqua, zione. o di brodo lungo, come ho detto di sopra. Tutti i medicamenti solutivi, che cavan suor del corpo i sieri, saran sempre nocivi, perchè, scemato il fluido, le parti saline, che rimangono negli altri fluidi non evacuati, si rendono più acute, più salmastre, e più lissiviali. Per medicamenti alteranti, non mi servirei di altro, che del brodo senza sale, nel quale non farei bollire altro, che fiori di viole mammole, fino che se ne trovassero, e poi di mano in ma-

o del sonco, o della buglossa, o delle mele appie a suo tempo, o delle pere, o altre simi-Nella li frutte, consorme è stato pensiero del Sigcomposizio-Longo, e mi servirei sempre di una sola sola per

no o della lacruga o di fiori di borragine,

per non far di quelle mescolanze, con le qua-ne de' meli alle volte noi altri Medici ne facciamo re-dicamenti, sultare un tertium quid, che non sa a nostro le più volproposito, nè a proposito del male, oltre chete avviene, la bevanda si rende più nauseosa. E per rad-che un indolcire questo così satto brodo, mi servirei grediente sempre del proposto Giulebbo di tintura di vio- guasta le, o in sua mancanza, del Giulebbo di mele l'altro e appie, satto senza suoco.

L'uso del Latte asinino, che per quarantagra ragione giorni continui vien proposto dal Signor Lon- il nostro go, è da me tanto volentieri applaudito, che Redi solevorrei, che il Sig. Longo lo avesse proposto al- va lodare meno per quattro mesi continui. Anzi loderei, assai le che dopo aver pigliato quaranta giorni di Lat- cose semte ogni mattina, loderei, dico, che la sera Sua plici, e Eminenza lasciasse la cena, ed in vece della naturali, cena pigliasse una buona beyuta di Latte di

Asina, e questa sosse la sua cena, e dietro al latte bevesse una giaretta di tre once di qualche acqua pura, o acconcia, come cedrata, ec. e subito si mettesse a dormire: E se la notte sisvegliasse, e avesse sete, bevesse un'altra giaretta di acqua, e non patisse mai mai mai sete, e non avesse paura nè poca, nè punto dell'umido, che prenderà.

Il Latte, nè quello della mattina, nè quello della sera, non vorrei, che si mescolasse con cosa veruna. La natura gode della simplicità delle cose. Al più al più vi si può mescolare un poco poco di zucchero, o un poco di Giulebbo di tintura di viole. Non vi aggiugneren sale di perle, ma delle perle macinate, o delle polveri di alti testacci, alle volte, ma di rado, me ne servirei con metterne la mattina a desinare un mezzo scropolo ne'primi bocconi di minestra, secondo il sentimento prudentissimo del Signor Tiburzio. La regola del vivere si continui esattissima in quella conformità, che continuarsi mi viene accennato. Intorno a che non ho da rammentar altro, se non che vemendo il tempo delle erbe fresche, e de' frutti freschi.

freschi, io ne lodo sommamente il frequente uso, ed ho sede molta in loro, e l'erbe, ed i Tanto ha frutti, con mano prudente usati, non sono detto di mai dannevoli, anzi questi surono i primi nussopra a c. trimenti, che surono dall' Autore della natura destinati agli Uomini, ec. Mi rimetto ad ogni miglior giudizio, e particolarmente a quello dell' Eccellentissimo Sig. Tiburzio Longo, il di cui sapere è da me sommamente riverito, Manca il e stimato.

fine. Il vino è nemico, ec.

#### Per una Dama afflitta da Epilessia uterina, mancanza di fiori, e sterilità.

Così và dicendo di L'U opinione costantissima di tutt' i più dotti r e di tutt' i più accreditati Scrittori della sopra a c. 36. con Medicina, che l'Utero nelle Donne fosse la prima, e principale cagione di tutte quante le lol'autorità ro malattie. Non sarà dunque maraviglia, se d'Ipocrate io presentemente mi creda, che i travagli dell' Illustrissima Sig. N.N. provengano tutti, esse-no prodotti dall' Utero. Imperocche, se dall' Utero di questa Illustriss. Sig. sgorgassero ogni mese con sufficiente abbondanza quei sangui, che dovrebbono scaturirne, ella sarebbe sana: Ma perché nelle vene, e nelle arterie dell'Utero stanno ringorgati, e rattenuti quei suddetti sangui, quindi è che per propria naturalezza della parte acquistano corruttela, e maligna qualità, e per conseguenza offendono l'Utero, il quale Utero pel gran consenso, che ha con tutte le altre parti del corpo delle Donne, offende ancora le altre viscere, e particolarmente offende la testa, e di qui naice quel principio di Epilessia uterina, accompagnata da atrocissimi dolori del ventre inferiore. Per

Per voler dunque proceurare, che questa Il-Instrissima Sig. recuperi la sanità, e si liberi da' suddetti fierissimi travagli, e possa poi consolare la sua Illustriss. Casa col divenire seconda di numerosa Prole, sa di mestiere attemperare l'acrimonia, il calore, ed il fervore de' suoi sangui; sa di mestiere altresì scemarne la quantità, e sparazzare, e render libere le strade sanguigne dell' Utero, acciocche essi sangui al dovuto tempo possano naturalmente scatutirne.

Queste cose ancorché sieno state facili da dirfi, non saranno facili ad ottenersi; ma però egli è vero, che non faranno impossibili, se l'Illustriss.Sig.N. si vorrà soggettare per lungo tempo alle buone regole de' medicamenti, e di un regolatissimo modo di vitto lungamente continuato: E questo regolatissimo modo di vitto è necessario necessarissimo, e se non si osferyerà, io temo, che non folamente la Signora non farà figliuoli, ma che di più in progresso di tempo sarà pericoloso, che venga molestata da altre malattie molto peggiori di quelle, dalle quali presentemente viene travagliata; il che voglio sperare, che non abbia a permettere il Signore Iddio datore di tutt'i beni, e produttore di tutte quante le umane consolazioni.

Io qui appresso scriverò quei medicamenti, e Chirurgici, e Farmaceutici, e Dietetici, che metterei in uso, rilasciandone l'approvazione, e la correzione a quei dottissimi, e prudentissimi Medici, che assisteranno colla loro presenza

alla Cura.

Ogni qual volta dunque, che la Signora vorrà cominciare il suo medicamento, che pur dovrebbe cominciarlo quanto prima, si farà la sera avanti un serviziale satto di acqua d'orzo, zucchero rosso, olio comune, e sale. Mi sono specificato intorno a questa bagattella, perchè io tengo fermissima opinione, che quei serviziali composti con quegli oli caldi, e condeggli eltri tanti medicamenti creduti utili al aostro caso, e scritti dagli Autori della medicina, sieno al nostro caso di grandissimo danno, e mettano l'utero, ed i fluidi di tutto quanto il corpo in impeto doloroso di turgenza.

La mattina seguente piglierà la Signora l'in-

frascritta medicina.

Bt. Polipodio quercino tagliato minutamente, e Sena di Levante ana dram. vj. Cremore di Tartaro onc. m. Cassia tratta di fresco onc. j. Infondi il tutto in s. q. di Acqua di Pisa per ore dodici alle ceneri calde, in fine si faccia levare un bollore, si coli, ed alla colatura si aggiunga

Zucchero folutivo Siroppo Viol. solutivo ) ana onc. ij.

Sugo di Limone spremuto onc. j. con chiare d'uovo q. b. chiarisci secondo l'arte, cola per carta sugante, e nella catinella, nella quale si riceve la colatura, si tenga un pugillo di Assenzio Pontico fresco. R. di detta colatura onc. vij. per pigliare all'alba.

Tre ore dopo, che la Signora avrà pigliata la medicina, si contenterà di bevere due libbre di Acqua di Pisa, e se la beverà così fresca,

tale quale appunto la fa la stagione.

Il giorno, sei ore dopo desinare, beverà otto once della suddetta Acqua di Pisa, e la beverà così pura, ovvero volendola far cedrare, potrà farsi.

Continuerà poi per otto mattine a pigliare l'infrascritto Siroppo, cinque ore avanti desimare,

o lo reitererà sei ore dopo definare.

Rt. Prezzemolo fresco m.ij. Foglie di Radicchio mij. misce, e si pestino persettamente in mortajo di marmo con pestello di legno, e nel

fine si aggiunga zucchero fino onc. j.

Si stemperi il tutto con onc.xviij. di Acqua di Pifa, e poscia si coli per panno lano bianco, ovvero per manica d'Ippocrate, e si ricoli di nuovo più volre, finche venga chiaro, e fi sendeser due siroppi di onc. vi. l'uno, da pi-Fu. uno la mattina a buon'ora, e l'altro il gior-

piorno sei ore dopo definare, conforme si è

detto di sopra.

Quando sarà al terzo, o al quarto di questi siroppi, si farà cavare x, once di sangue dalla vena più apparente, o del braccio destro, o del sinistro; e subito che la Signora si sarà cavato il sangue, e si sarà risasciato il braccio, si contenterà di bevere otto once di Brodo lungo di pollastra ben digrassato, e senza sale, e senza raddolcirlo con cosa veruna, e dopo bevuto questo brodo, in capo ad un'ora desinerà.

Mentre piglia questi siroppi, si contenterà la Signora di farsi infallibilmente una sera si, e una sera nò, uno di quei semplici serviziali,

che ho accennati di sopra.

Finiti di pigliare i suddetti siroppi, si contenterà di evacuare gli umori preparati, ed ammolliti, colla seguente bevanda.

Si cavi il sugo dal radicchio, ed in sufficien-

te quantità di esso sugo si insonda

Sena di Levante, e) ana dr. vj. Cassia tratta

Rabarbaro polverizzato ) ana dr. j.

Stia infuso per ore xij. alle ceneri calde, ed in fine si faccia levare un piacevole, e piccolo bollore, si coli, ed alla colatura si aggiunga Siroppo Viol. solutivo, e Giulebbo Aureo ana onc.ij. Sugo di Limone spremuto onc.j. Acqua di sior d'Aranci onc. mez. mis. e con chiare d'uovo q.b. chiarifica secondo l'arte, e cola per carta sugante.

R. Di detta colatura onc. vij. per pigliare

all'alba.

Tre ore dopo che la Signora avrà pigliata la sopraddetta bevanda, si contenterà di bere a bicchier per bicchiere due libbre di Siero di latte depurato; e il giorno, sei ore dopo desinare, beverà sei o sette once di Acqua cedrata fresca, ovvero di qualsisia altra Acqua acconcia, secondo, che sia per essere più a grado alla Signora.

La mattina seguente comincerà a pigliare in cambio di Siroppo sei once di siero scolato dal latte senza depurarlo, o raddolcirlo con cosa veruna; che se pure la Signora lo desiderasse pur raddolcirlo, si potrà contentare di raddolcirlo con una mezz' oncia di Giulebbo di Tintura di Viole, ovvero di Mele appie, o con altro Giulebbo simile, e particolarmente con quello di Fior d'Aranci satto col siore intero. Questo siero lo prenderà per otto giorni continui, e la mattina del terzo, o del quarto, sattosi sare la sera avanti un serviziale, si sarà eavare dieci once, ed anco più, di sangue, o dalle vene de' piedi con la lancetta, o dalle vene emorroidali colle mignatte.

Terminato di pigliare gli otto giorni il siero evacuerà gli umori colla sopraddetta seconda medicina, e dopo le tre ore vi beverà al solito le due libbre di siero di Latte depurato; ed il giorno al solito beverà la solita Acqua cedrata. Quindi sarà passagio, dopo che si sarà riposata due giorni, ad usare l'infrascritto siroppo solutivo acciajato, e rinsrescativo, e la piglierà un giorno sì, ed un

giorno no.

R. Sebesteni num. xxxx. Passule di Coranto onc.mez. sa bollire in suffic, quantità di Acqua di Pisa, e sa decotto, cola, e serba. Ed in sufficiente quantità di esso decotto infondi Croco di Marte aperiente onc. j. Sena di Levante onc. ij. e mez. Cremor di Tartaro dr. vi. stia infuso per ventiquattr' ore alle ceneri calde, e in fine si faccia levare un bollore, si coli, e si sprema, ed alla colatura si aggiunga Siropa po Violato solutivo lib. j. Sugo di Limone onc. j. Acciajo potabile della Fonderia di Sua A. S. onc. j. misce, e con chiara d'uovo q.b. chiarifica secondo l'arte, e cola per carta sugante, e serba in caraffini coll'olio sopra, per pigliarne onc. iv. e mezzo per volta, una mattina sì, ed una martina nò, come si è detto di sopra.  $\mathbf{T}$ re

Tre ore dopo, che la Signora avrà pigliato il sopraddetto siroppo, beverà quattr'once di Brodo di pollastra digrassato, e senza sale, e sei ore dopo desinare beverà quattro o cinque once di Acqua cedrata: Ed in questo giorno la Signora non dee uscir suora a sare esercizio, consorme suol essere ordinato a colore, che pigliano l'Acciajo.

Il giorno, nel quale la Signera non piglierà il sopraddetto siroppo solutivo, vorrei, che ella pigliasse la mattina a buon' ora quattro, o cinque once di Brodo di pollastra lungo, ben digrassato, e senza sale, al qual Brodo nel tempo del beverlo si aggiugnesse una dramma di Acciajo potabile della Fonderia del Serenissimo

Gran Duca.

Quanto la mattina la Signora avrà pigliato questo Brodo suddetto, proccurerà di dormirvi sopra un'ora o due, o per lo meno, per un'ora, o due sia nel letto, sacendo vista di dormire, in riposo. Quindi si levi dal letto, e per un'ora passeggi piacevolmente, o per camera, se non è buon tempo, o per qualche Giardino all'ombra, se l'aria è tranquilla, e serena.

Mi era scordato di dire, che anco dopo aver preso il Siroppo solutivo la Sig. potrà dormirv?

sopra un'ora, o due.

Di questi Siroppi solutivi se ne devono plgliare almeno dodici, dopo la presa de' quali
sarà terminato il medicamento, col continuare poi a pigliare, per molte mattine, e per
molte, un Brodo semplice, e lungo di pollastra, nel quale ancora si potrebbe sar bollire
qualche piccola porzioncella di radiche di Cicoree sresche. Ed essendo poi la stagione caldissima, si potrà venire all' uso del Bagno di
Acqua dolce. Ed intanto si potrà osservare,
che utile si sia cavato da questi medicamenti,
per poter considerare, se verso la sine del mese Delle vird'Agosto sia bene, che la Signora se ne vada tà, e pro-

al Bagno della Villa nelle Montagne di Lucca, prietà dell' Op. del Redi Tom. VII. H per Acquidel per bevere quell'acque, e bagnarsi in esso Ba-Bagno del-gno della Villa, e dopo di ello, bagnarsi anla Villa cora in quello di S. Giovanni, che poco lon-

discosto da tano da quello della Villa si ritrova.

Lucca 16. Tutti questi medicamenci sopraddetti, ardimiglia e rei di promettere, che saranno di grandissimo dell' altro profitto, se saranno accompagnati da una granini presso de, ed esatta avvertenza nel mangiare e nel di S.Gio: bere, ed in tutte quell'altre sei coie, che da' meggafiil Medici sono appellate non naturali. Ma saran-Tratt. che no vani, inutili, e di niun profitto, se non ne fece saranno accompagnati dalla suddetta esattissima regola del vivere. Io parlo con libertà. Giorgio Franciotti perchè non voglio mai, che per mancanza di un libero parlare, la Signora li possa dolere di Lucchefe, me, e della scarsezza de'miei avvertimenti, taed il Lib. li quali si sieno: ed io pure ancora mi sottov.d'Andr. pongo alla censura di ogni migliore . e più Bacc. de prudente avvedimento. Thermis.

In primo luogo è necessario necessarissimo di assoluta necessità, che la Signora subito, che comincerà a medicarsi, tralasci in tutto e per tutto l'uso del vino, ed in sua vece, beva o Acqua di Pisa pura, e semplice, o altr'Aequa di buona fontana, o di pozzo di buona forgente, ovvero ella beva o Acqua Cedrata, o Acqua limonata, o Sorbetto, o Acqua di Fragole, o Acqua di Lamponi, o Acqua con Giulebbo di Fior d'Aranci; ed in somma beva qualsissa bevanda, che non sia Vino, e non sia Birra.

Quanto al cibo, parlando generalmente, la cena nel tempo di tutto il medicamento sia sempre più scarsa, e più parca del desinare; E veramente sarebbe di grand'utile, se nel suddetto tempo del medicamento la cena fosse una sola minestra assai brodosa, ed un par d'uova cotte da bere, ed un poca d'insalata cotta, ovvero in sua vece alcune poche Fragole, ovvero Ciliege, e queste Ciliege si posson pigliare e cotte, e crude.

Per desinare si pigli una buona minestra assai brodosa, e può essere o una pappa brodettata, o bol-

o bollita, o stufata, ovvero un pangrattato, o un pancotto, o una minestra di tagliolini di quegli, che son fatti di sola mollica di pane, e di nova. Nella minestra ancora si può far cuocere degli Sparagi, delle Radiche di Prezzemolo, della Lattuga, della Indivia, della Borana, o altre erbe simili. Oltre la minestra si mangi sempre della carne allessa, e la carne sia o Castrato, o Capretto, o Vitella, o Cappone, o Pollastra, o Piccione, ed in somma ogni sorta di carne, che più vada a gusto alla Signora. Oltre la carne lessa si può mangiare ancora qualche frittura o di Granelli, o di Cervelli, o di Animelle, o di Fegati di Capretto, o di Cappone, o di Pollastra. Se le suddette cose non piacessero fritte, si possono accomodare o in pasticcio, o in fricassea, o in guazzetto, o in torta, siccome ancora della carne lessa se ne può accomodare o in piccatigli, o ammorfellati, o polpette, o altre diverse sorte di torte, secondo il gusto. Le carni arroste nangino più di rado che si può; non sarà però peccato mortale, se qualche volta se ne userà. Delle frutte se ne mangi ogni mattina con una discreta moderazione. Le frutte, che si potranno adoprare, sono le Fragole, le Ciliege, e cotte e crude, gli Sparagi, i Fichi, i Poponi, i Cocomeri, e quando cominceranno a venire le Zucche, sarà ottima cosa farne frequentemente la minestra, ed accomodarne in sdiverse maniere di torte, ed il simile si potrà are de'Citrioli. Delle insalate cotte, se ne potrà mangiare mattina e sera, e qualche volta ancora un poca d'insalata cruda, e particolarmente quella de' Mazzocchi, e di Lattuga.

Che è quanto colla brevità possibile mi è parso bene di dire per servizio di quella Illustrissima Signora, alla quale con ogni più devota cordialità auguro le bramate consolazioni. Per una Egilope, con ostruzioni, pallore nel viso, e umidità soverchia di capo.

Ra qualche tempo, che l'Illustrissimo Sig. Co: N. N. Paggio di Valigia ec. aveva perduto del solito suo natural colore di volto, cangiato in pallido; onde a'mesi passati erasi, per consiglio del Medico, fatto un poco di medicamento, dal quale ancorche ricevesse qualche utile, contuttociò non gli pareva di esser tornato nel primiero suo grado di sanità. Due settimane sono in circa volle farsi riconoscere dal Dottor Redi, il quale a prima giunta of-servò, tra l'altre cose, che il Sig. Conte avea un tumoretto rilevato tra l'osso del naso, e l'angolo maggiore dell'occhio destro, del che il Signor Conte non faceva stima. Il Redi però facendo a Sua Sig. Illustriss. varie interrogazioni sopra di ciò, riconobbe, che erano quattro, o cinque mesi passati, che da quell'angolo dell' occhio uscivano lagrime involontarie, e che dal forame del naso, corrispondente al detto angolo, colava talvolta qualche materia marciosa vergata di sangue, e di non buono odore, della qual cosa il Signor Conte non solo non ne avea parlato con alcuno, ma nè meno erasene accorto, o essendosene accorto, non ne avea fatto stima alcuna. Riconobbe subito il

Chiamato Redi, che questo male era quello, che da'Greda' Lat. ci, e da' Latini su detto Egilope, con qualche Ægilops, timore, che sosse proceduto più avanti. Quinquasi oc- di è che consigliò Sua Signoria Illustrissima a chio di ca-volere in tutte le maniere applicare con dilipra, per- genza alla cura non solo di questo male particiocche a colare, ma ancora ad aver riguardo allo stato

universale del suo corpo, già che si conosceva un tal machiaramente al tatto, che le viscere naturali lore le caerano piene di ostruzioni, e che la testa so-pre visone prabbondava di umido soverchio, del quale singolargiornalmente apparivano i segni per la copia mente sognotabile dello sputo. Si attenne S. Sig. Illu-gette. strissima al configlio datole, e cominciato il medicamento con esattissima diligenza, si è ottenuto fino a quì, che l'Egilope a poco a poco, ed insensibilmente è svanita senza venire a suppurazione; che l'occhio non lagrima più, nè è infiammato, nè dal forame del naso esce più quella materia marciosa di non buono odore; il soverchio sputare è quasi cessato affatto, e sul volto si comincia a veder risiorire il solito, e naturale colore. Ma perchè questo male dell'occhio suole spesse volte tornare alla recidiva, perciò continuerà il Sig. Conte il medicamento; avendo il Redi in animo, che se ne passi ad un piacevole Decotto di Cina, e di Salsapariglia, per corroborare, per quanto è possibile, la testa, e rasciugarla dal soverchio residuo dell'umido escrementizio.

### Per uno sputo di sangue.

A Vendo io avuto l'onore molte volte di ferivere il mio sentimento intorno a'mali del Padre N.N. ed avendo veduto ne'tempi addietro alcuni dottissimi Consulti ottimamente spieganti e l'idea, e le cagioni de' suddetti mali, ed i luoghi, dove anno la loro residenza, mi sento inclinato a credere, che l'uso dell'Acciajo possa presentemente esser sospetto; imperocchè l'Acciajo è tutto pieno di particelle salsuginose, e sulfuree, le quali insinuandosi mel sangue del Padre, che pur è un sangue brillante, e tutto pieno delle medessme, possono introdurre in esso maggiore sfregamento, maggior fuoco, e per conseguenza possono renderlo più bollente, e più pronto a mettersi in impero delle medesse per sul pronto a mettersi in impero di

Acciaj.

to di turgenza, ed a procacciarsi l'uscita dalle vene di quelle viscere, che nel torace del Padre sono le più debilitate; il che più facilmente suol avvenire nel tempo di Primavera: e questa cosa è di così gran conseguenza, e di così gran momento, che ogni minimo minimissimo sospetto può servire di gran motivo per astenersi nel nostro caso dall'uso dell'Acciajo. A ciò s'aggiunga una considerazione, se tal uso Acciajo dell'Acciajo possa introdurre maggiore scioglipreparato mento ne' fluidi, e per conseguenza le flussiocolle mele ni alla volta del petto, possano divenire più appie, il frequenti, e più acute. Io però consesso franpiù inno- camente, che l'Acciajo preparato con le Mele cente di appie, è il più innocente di tutti gli Acciaj, e sutti gli di più (se pure in Roma da chi è presente si conoscerà vano ogni mio sospetto, e dopo fatte attentissime considerazioni, si giudicherà ne-

> prare altro, che quello sopraddetto, purchè sia preparato con simplicità, e senza pompa di altri ingredienti. Per un Personaggio, a cui era mala-

cessario l'Acciajo ) dico, che non si può ado-

gevole l'uso de' Clisteri, sospetta la Cassia, ecc.

CGli è un detto comune, e ben verificato. Che ogni buono ingegno, e che abbia passato con prudenza trent'anni della sua età, non ha questo bisogno di Medico, perchè il naturale istinto, illuminato dall' ingegno, e dalla prudenza, somministra le migliori considerazioni, che si possano mai avere intorno alle proprie malattie. Non mi maraviglio dunque, se il Nobilissimo Signore N.N. abbia satte da per se medesimo alcune prudenti rislessioni sopra quel Consulto medico, il quale infin l'anno passato su da me fatto intorno a' suoi mali.

La prima considerazione si è, che i Clisteri sono a lui troppo sensibili, e che per la troppo delicata sensibilità delle parti, è impossibi-Le il servirsene frequentemente. A questo rispondo, che nessan Uomo è obbligato all' impossibile; e perciò farà di bisogno il servirsene solamente in quel tempo, nel quale la necessità suol forzare a metter in uso quelle operazioni, dalle quali in altro tempo ameremmo di astenerci. Si astenga dunque il Nobilissimo Signore, quanto può, da' Clisteri, e tanto più se ne potrà astenere, quanto che professa, che i rimedi della cucina da me prescritti, sono sufficienti a tener a lui il ventre lubrico.

Nella seconda considerazione viene accusata la Cassia di effere statuosa. Io consesso, che tutti tutti i Medici danno alla povera, ed innocente Cassia questa accusa, ma ella è certa-

mente un'accusa molto ingiusta.

Nella terza confiderazione si dice, che per le ragioni addotte in essa considerazione, è necessario, che il Nobilissimo N. N. mangi talvolta qualche vivanda cotta arrosto. Rispondo, che è un' infelice sanità quella, nella quale per legge di un indiscreto Medico, l'uomo si dee astenere da tutti quanti quei cibi, e da tutte quante quelle bevande, che talvolta chieste dalla natura, vengono in appetito. La quan- In somitità, e non la qualità del vitto è quella, che gliante suole offendere, purchè questa qualità non sia guisa a in sommo grado, e direttamente contraria al c. 58. bisogno dell'ammalato. Si mangi dunque alle volte qualche arrosto, mentre non se ne conosca il nocumento, e non si conoscerà, se sarà con mano parca: E se dall' arrosto, o da qualsisia altra vivanda, o bevanda si conoscerà il accumente manifesto, in questo caso si consideri il detto di un Poeta Toscano, allora che fcrisse:

dal Redi quest'Ipotesi di sopra a c.

Ed è vera virtude Il sapersi astener da quel, che piace, Se quel, che piace, offende.

Quanto al resto, lodo il modo di vivere accennato nelle considerazioni, tanto nel far esercizio, quanto nel mangiare, e nella maniera del bere : osserverei solamente nella quantità del bere, se una scopina, e mezzo per ciascun pasto, sia una dose un poco troppo grande; se però è vero, come io m'immagino, che una scopina capisca ventiquattro once di liquore. Fo questa considerazione, perchè ho veduto, che il Nobilishmo N. N. da per se stesso ha osservato, que lors qu' il se serve trop de viandes humides, O qu'il boit trop d'eau, cela fait que l'orifice de l'estomac ne se serme pas bien, ec. Io loderò sempre, che il Nobilissimo N. allarghi la mano nel vitto umido, per temperare l'acrimonia degli umori del suo corpo; ma se ha mai da fare qualche disordine, non lo faccia mai nella quantità del vino. Pure può essere, che questa sia una mia troppo sottile stitichezza, come quegli, che sono avvezzo a non poter bere se non nove once di vino per ciascun pasto. E può essere, che il Nobilissimo N. N. sia di tale statura di corpo, che abbia bisogno di maggior quantità. Il che potrà essere considerato da quei prudentissimi Medici, che anno cura di assistere alla sua perfona.

'Moderazione del Redi nell' uso del vino

> Per una Dama Inglese afsitta da dolori di testa, e di ventre, da maninconia, ec.

Uesta Nobilissima, ed Illustrissima Dama Inglese, dalle tante, e così diverse, e continuate malattie, delle quali mi è stata man-

Oltre

mandata una puntualissima Istoria, ha per lungo e lungo tempo usata grandissima quantità di medicamenti diversi, somministrati da dottissimi, e prudentissimi Medici Inglesi, i quali sono a mio credere i primi, ed i più esperimentati Valentuomini dell' Europa: E pure con tanti, e tanti medicamenti, non solo non è guarita de'suoi mali; ma si trova con la complesfione, e con la natura molto debilitata, e sconcertata. Or dunque, a quali rimedi si ha da ricorrere presentemente? Io per me crederei, che fosse un ottimo, e salutisero rimedio, lo astenersi da quì avanti da ogni sorta di medicamenti, ed in particolare da quegli, che con la loro violenza non solo possono maggiormente sconcertare la natura, e render le viscere più snervate, e più fiacche nel far quelle loro quotidiane operazioni necessarie alla conservazio-. ne della vita: ma possono ancora alterare i fluidi, che corrono, e ricorrono per li canali delle medesime viscere, e possono scomporre, e sovvertire le minime particelle componenti i medesimi fluidi.

In cambio di medicamenti, io crederei, che una lunga, ed ostinata regola di vita, osservata più di ogni altra cosa nel bere, e nel mangiare con discreta, e amorevole parsimonia, potesse apportare a questa Nobilishma Dama un grandissimo giovamento, per appoco appoco risanarla; e per conservarla lunghissimamente in vita. Nam si noxiis humoribus ( ci lascid scritto un gran Valentuomo del nostro secolo) Nam si noxiis humoribus ex nimio cibo, O potu congestis careat corpus, tentari quidem a morbo, sed non subigi potest. Nè si dee temere di questa lunga parsimonia del cibo, giacchè questa Nobilissima Dama, non ostante così grandi sue malattie, e così lunghe, e penose, congiunte con frequenti vomiti, e diarree, e non ostante ancora tanti, e tanti medicamenti usati., ella non di meno va sempre di giorno in giorno potabilmente ingrassando.

Oltre l'amorevole, e discreta parsmonia nel bere, e nel mangiare cibi convenienti, egli è necessario, che questa Signora si ssorzi di casciar via, per quanto può, quella naturale su timidità, che la rende così paurosa della morta, e de mali, e per conseguenza a tutte l'ore melancolica. Ella è giovane, e nel siore dell'età; e quantunque di presente abbia il corpo sconcertato, nulladimeno si vede manifestamente, che ha complessione forte, franca, e robusta, mentre ha potuto resistere a tante malattie, ed a tanti medicamenti, ed a tante passioni d'animo. Osservi il precetto della Sacra Scrittura:

Ecclesiast. Tristitiam longe repelle a te, multos enim occidit Cap. xxx. Tristitiam longe repelle a te, multos enim occidit Cap. xxx. Tristitia, vo num est utilitas in illa. E mi crevers. 24la, che è in grado di poter risanare, e di pola cotal ter vivere lungamente, se vuole: E si accerti, guisa va che glielo dico con vera sincerità di cuore. Ma sebbene ho scritto, che il mio consiglio incoras-

giado colla fperanza di lungu vita un Ipocondriaco nel Tomo IV. delle Sue Opere a c.

305. eun

altro in

questo B

c. 66.

farebbe il tralasciare tutti i medicamenti, non è per questo, che io intenda, che si tralascino alcuni medicamenti samiliari, che possono gentilmente apportar profitto, senza sconcerto delle viscere, e de' fluidi. Quindi è, che per quanto s'appartiene alla Chirungia, avendo questo Dama per lo spazio di sei anni portato aperto un cauterio nel braccio, ed essendo questo riserrato, non ostante ogni artifizio usato per tenerlo aperto, perciò loderei, che ella se nesacesse due nelle cosce, e gli tenesse aperti, almeno due anni: E' incredibile qual grande atilità può ricavarne.

Per quanto si appartiene ella Earmecia, lo-

Per quanto si appartiene alla Farmacia, loderei, che per alcuni mesi questa Illustrissima
Signora pigliasse ogni mattina, cinque ore in
circa avanti pranzo, cinque o sei once di bevanda di Tè, manipolata secondo l'arte, e raddelcita con pochissimo zucchero, e proccurasse,
subito dopo averla bevusa, di domnirvi sopei
un buon sonno; E se sal volta non potesse pigliare il sonno, se ne sia nondimeno mel letarto per un'ora, o per due, savendo vista di dor-

mire,

mire, in riposo ed in tranquillità di animo. Levatasi poscia dal letto, ottima cost, ed utilissima sarebbe, se per un'ora continua passeggiasse per Camera, o per qualche Galleria ariosa, ovvero uscisse a sar esercizio all'aria aperta in giornate serene, non ventose, nè piovose.

Se una volta la settimana volesse tralasciar per una mattina la bevanda del Tè, potrebbe salo a suo piacimento col condursi digiuna sino all'ora del pranzo. E se anco talvolta per sette, o otto giorni volesse tralasciare il medesimo Tè, potrebbe salo, valendosi in sua vece di cinque, o sei once di brodo di carne non salato, e solamente raddolcito con mezz'oncia di Giulebbo di Tintura di Viole mammole. E se anco non volesse valersi del brodo di carne, potrebbe in suo cambio usare l'Acqua di Viole mammole stillata in vetro.

In questo tempo, e particolarmente ne' primi due mesi, è necessario, che la Signora un giorno sì, ed un giorno no, si faccia un Cristere. E nel giorno, nel quale ella suol essere attac-cata da suoi dolori di testa, si potra quello stesso giorno sar due Cristieri, pigliando il secondo immediatamente dopo che avrà reso il primo: E certamente, che in questa maniera si mitigherà subito, o totalmente svanirà il dolore, potendosi anco arrivare al terzo Cristere nello stesso giorno. E lo stesso affermo ancora in quei giorni, ne'quali si risvegliano i dolori nel ventre a cagione del moto de' fiori mestruali. Nè si creda, che questi tanti Cristeri sieno una violenza di medicamento; imperocchè i Cristeri evacuano gli umori del corpo, con somma placidità, e senza debilitar le viscere. e senza, come diceva un Autore antico, sarle invecchiare, conforme fanno i medicamenti pigliati per bocca.

Questi Cristeri debbono essere semplicissimi, e senza quei tanti, e diversi ingredienti, che da noi Medici sogliono esservi messi. Debbono esser Cristeri satti di semplice brodo di car-

ne, ovvero di semplice Acqua d' Orzo, o di semplice Acqua di sontana, con la sola giunta del Sale, del Zucchero, e del Butiro.

Governandosi in questa maniera, o in simil guisa, crederei certamente, che appoco appoco, e col benesizio del tempo, la Signora potesse recuperare la sanità, e godere lunghezza di vita. Ma non bisogna, che per ogni minima cosa, che ella si senta, ella si sgomenti, e tema; Ma si saccia cuore con le buone speranze, che io le dò, e proccuri la quiete dell'animo.

## Per un infermo, a cui era d'uopo il provocarsi il vomito.

Uando nella mia Scrittura proposi il configlio di usare una volta il mese, o poco meno l'insusione dell' Erba del Paraguay, lo proposi con quel supposto da me raccolto dalla Relazione mandatami, che N. N. per lunghissimo tempo sosse stato assuesatto al vomito spontaneo, e al vomito proccurato con arte. Supposto questo, mi si sa adesso intorno a ciò qualche necessario questo, cioè:

Primo. Che quantità di erba del Paraguay si dee mettere in insussone nelle due libbre

d'Acqua comune.

Secondo. Quanto tempo dovrà l'erba stare

in infusione nell'Acqua.

Terzo. Se l'Acqua da principio dell'infuso-

ne dovrà esser calda, tiepida, o fredda.

Quarto. Se bevuta la detta Acqua, dee subito subito provocarsi il vomito, o pur dat tempo, che essa medesima Acqua ne dia cenno con la nausea.

Rispondo al primo, che una mezza oncia di Paraguay è sufficiente per sar l'infusione per due libbre di Aequa comune.

Al

Al secondo, e al terzo quesito, dico, che si mette in un Ciccolattiere d'argento, o in altro vaso appropriato, sufficiente quantità d'Acqua, e si pone al fuoco a bollire; e quando bolle forte, si pone nell'Acqua il Paraguay, e subito si leva il vaso dal suoco. Si cuopre col suo coperchio, ed il vaso s'involta in una salvietta bianca, e si lascia star così lo spazio di un quarto, o di un terzo d'ora. Poscia si cola, e si beve l'infusione a tal grado di calore, che non sia nè troppo calda, nè troppo tiepida, cioè non sia a quel segno, nel quale si suol bere il Cioccolatte, o il Casse, ma a quello, nel quale si beverebbe da un onesto Uomo la mattina a buon'ora un brodo, col poterlo bere tutto a un fiato. Nota, che quando s'infonde il Paraguay nell' Acqua bollente, non importa gran cosa, se per fortuna quell' Acqua fosse quattro, o cinque once più delle due libbre. Sarebbe vizio di scrupolo, il badare a questa minuzia. Ecco circa al secondo, e al ter-20 quelito.

Al quarto questo. Dopo lo spazio di due, o di tre Credi, da che si è bevuta l'infusione, si dee provocare il vomito con la mano messa giù per la gola, quando da se stessa la nature.

nos lo muova.

# Per un Personaggio afflitto da gran difficoltà di respiro.

IL primo, e principal male, da che viene afflitto l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Conte di Novellara, si è quello, che da'Greci su chiamato opdorrose, che tanto è a dire in nostra favella, quanto una difficoltà di respirare, a tal segno, che gli ossessi non possono respirare se non col capo elevato: ed il parossissimo

sismo di questa difficil respirazione più spesso assale questo Signore, non già quando si espone al Sole caldo, o al vento freddo, ed all'aria nuvolosa, piovosa, fredda, ma bensì assolutamente lo assalisce allora quando si espone in qualche stanza ben calda, e piena di numerosità di gente. Oltre di ciò, questo Illustrissimo Signore patisce di presente di una gonorrea, che non li dà fastidio alcuno; solo che alle volte ha offervato, che nel mezzo dell'urinare se li è fermata l'urina, ed a volere, che uscisse, è stato necessario spremere, e quasi mungere il membro. Quanto alla difficultà interpolata di respirare, questo è un sintoma in genere delle azioni lese, e questa azione lesa, è la respirazione. Il morbo, da che è originato questo sintoma, a mio giudizio, non è altro, che un morbo in via, cioè a dire, un'angustia de' bronchi de' polmoni, la quale angustia nel mostro caso non credo che sia fatta da umori viscosi, freddi, grossi, e tenaci, ma bensì da umori sierosi, e sottili, ed in particolare da qualche porzione di vapori. Da qual parte ora vadano questi umori sierosi alla volta de' polmoni; io per me sarei di opinione, che non Non è dif- yi fossero tramandati dalla testa, ma bensì dall'

ficile a in- ambito di tutto il corpo, e per la vena artesendere riosa dagli Ippocondri; siccome ancora dagli questo sol- Ippocondri, e particolarmente dal fegato, crelevamento do che si elevino vapori, i quali travagliando di vapori il diafragma, ed i polmoni medesimi, cagiodalle vi- nano la difficultà di respirare : e che questi scere, pai- umori non vengano dalla tella, me lo persuachè molte de il non aver mai questo Illustrissimo Signocose traspi-re tosse di sorte alcuna, non esser mai inserano, come stato dal parosismo, quando si è esposto all' insegnano aria fredda, e ne ha riportato notabile infredi Filosofi; datura, nè quando si è esposto al sole. Di più e ciò segue ha sentito notabile sollevamento sempre quantanto a' do per via di vomito ha scaricato lo stornaco, corpi flui- e gli Ippocondri. Si è preservato dal parosidi,quando smo quando, avvedendosene innanzi, con una a' solidi.

medicina di Manna ha searicato il medesimo Rob. Boile stomaco, ed i medessmi Ippocondrj. E perchè Nob. Inla Manna cava fuori gli umori sierost, e per-glese ne chè brevi sono i parofismi, perciò mi sono in-parla difdotto a credere, che questi umori non sieno susamento grossi, tenaci, e viscosi, ma bensì sierosi, ge-nell'Opere nerati da prima origine nello stomaco, labe-sue. fattata la facultà concottrice del medesimo stomaco, per gli errori esterni commessi nelle sei Si trovane cose non naturali; e perchè ancora essendo usati dal questo Signore di fegato caldissimo, consuma Redi gli questo allo stomaco l'umido radicale, che è il antichi pabulo, ed il fondamento del calor naturale del termini di medesimo stomaco; e che questo segato sia cal- umido radissimo, chiaramente l'esperienza ce lo dimo-dicale ec. stra, avendo sempre questo Illustrissimo, ed perche vo-Eccellentissimo Signore ricevuto nocumento da' leva per medicamenti caldi. Quanto a quel fermamen-avventura to di urina, questo credo, che possa essere ve- adattarsi nuto da qualche porzione spermatica, e muco-all'intellisa, che abbia intasato il canale della verga, e genza de forse anco da qualche carunculetta inzuppata. Medici

Se vi possa essere rimasto Lue, io per me suoi corricrederei di nò, perchè questo Illustrissimo, ed spondenti, Eccellentiss. Signore ha tante e tante volte, e a quali così spesso preso l'alessistamaco, che dovrebbe sorse non essersi domata.

Che però per voler curare questo Signore sa-note le dota rebbe necessario evacuare gli umori fluenti al-trine me-la volta del polmone, proibire la loro genera-derne. zione, col correggere le viscere generanti, roborare il medesimo polmone, acciò così facilmente non riceva questi umori, e vapori, e ricevendone qualche porzione, possa facilmente scacciarli, o per isputo, ovvero per urina.

# Per una Lue Celtica invecchiata, con Gonorrea.

To tengo per cosa certa, che nel corpo di questa Signora N.N. vi sieno anco ra occulti residui

de .

sidui dell'antica sua Lue Celtica, somministra tale dal suo Consorte, e che a questi occulti residui di Lue Celtica, vi sia ancora presentemente accompagnata una importunissima, e sastidiosa affezione degl' Ippocondri. Ma non si metta la Signora in vani timori, perchè se ella vorrà ben regolarsi nel modo di vivere, e con allegria di cuore, e vorrà governarsi con piacevolezza di medicamenti non violenti, ma bensì gentili, ed appropriati, ella certamente sfuggirà tutti quei pericoli, che la tengono in apprensione, e potrà godere lunghezza di vita, Con questo però, che ella tenga per fermo. che secondo lo stato delle cose passate, e presenti, egli è impossibile, che anco per l'avvenire ella di quando in quando non abbia a sentire qualche comportabile travagliuccio di diverse sorte; all'insorger de'quali, se ella sem-pre volesse ricorrere a nuovi medicamenti, sarebbe di mestiere, che ella non facesse mai altro, che medicarsi, e col tanto, e continuo medicarsi, sempre più scomporrebbe la sua complessione, e abbrevierebbe la sua vita, e par-

Si ferve ticolarmente se ella pretendesse a sorza di meforse della dicamenti di voler guarire dell'antica sua sevoce Gre-ropposa, dalla quale è impossibile, che ella resti
ca per totalmente libera, o per lo meno io, consesmaggiore sando la mia ignoranza, non saprei trovar moonestà. di da sanarla. Oltre che non so, se in oggi
Così di so- sosse en per la lunghezza del suo vivere, che
pra a car. ella ne restasse totalmente guarita, e che la
7. parlan-natura non avesse più quello ssogo, al quale
do d'un al-per tanti e tanti anni si è assuesatta. Egli è
rro malore, ben vero, che è necessario modiscare, se sia
parimente possibile, essa sovopissa, e addolcire quelle sanin una Da-guigne, serose, livide, e mordaci escrezioni,
ma lo chia-che da sette mesi in quà anno cominciato a
mò Sifili-stillar dall'utero.

A questo fine consiglierei, che la Signora cominciasse a purgarsi con piacevoli, e tre o quattro volte reiterate evacuazioni in bevanda, satte con semplici bolliture di Tamarindi, di

Acqua di Sena, e di Cremor di Tartaro, e raddolcite secondo l'arte con Giulebbo aureo. o con simil Giulebbo; E la mattina delle suddette evacuazioni, in vece di quel solito brodo, che suol prendersi, mi piacerebbe, che la Signora bevesse quattro, o cinque libb. di Acqua di Nocera, o di Acqua d' Orzo, o di altra simile bevanda. I giorni di mezzo tra un' evacuazione e l'altra, loderei, e crederei opportunissimo, l'uso del Siero scolato dal latte non depurato, non raddolcito con cosa veruna, ma che fosse tale, quale scola naturalmente dal latte, e semplicemente fosse colato per un panno lino a doppio. Loderei altresì, in questo tempo del Siero, tra una evacuazione e l'altra, l'aprir una vena, e dare una leggerissima eventazione al sangue.

Terminati i giorni del Siero, e delle suddette piacevolissime evacuazioni, loderei un gentile decotto di pura, e semplice Salsapariglia con la sola sola giunta di qualche poca di China, a fine di rendere un poco più lenta la linfa, e gli altri sluidi del corpo di questa Signora; Con questo però, che per tutto il tempo della Salsapariglia la Signora tenga nel vitto una maniera di vivere umettante, e refrigerante, e non essiccante, astenendosi dal vino, e bevendo in sua vece la seconda bollitura della Salsapariglia, la quale molto più prosittevole sarebbe, se rinvigorita sosse con qualche piccola porzione di nuova Salsapari-

glia, non più adoprata, ec.

Per una Signora, cui era d' uopo il lettera al prendere l'Acciajo.

Dottor

fulto fu feritto per lettera al Dottor Marc' Antonio Macani Mi-

Questo Co-

HO considerato il caso descrittomi da V.S. lanese, Eccellentissima, ed ho vedute le ricette di Medico Op. del Redi Tom. VII. I quel in Prate, Ripendia- quel Signore Arcieccellentissimo, ed ho fatto tovi dal riflessione al parere di V. Signoria. Dirò li-Pubblico beramente, e con ischiettezza.

Nel medicare quelta Signorina mi servirei, 1664. al conforme V. Signoria accenna, mi servirei, 1682. in dico, di tutti tutti medicamenti piacevoli, tancui mori, to evacuativi, quanto preparativi, e quanto ancora a quegli, che debbono ridurre, e mantenere il sangue ed il sugo nerveo nel loro na-

turale ordine di parti, e nella naturale simetria. Quanto al sangue, per ora non ne caverei in veruna maniera nè poco nè punto.

Evacuerei dunque con semplici insusioni di Cassia, e di Sena fatte a freddo in Acqua, raddolcita l'infusione con qualche poca di Manna, o di Zuccherino, o di altra cosa simile. E sempre tre ore dopo aver presa la evacuazione, darei una buona bevuta almeno di una libbra di Siero depurato. Preparerei con brodi, bol-

Queste so- litori radiche di radicchio, di prezzemolo, di no maniere gramigna, di borrana, di scorzonera, ed a tutdi parlare ti questi brodi aggiugnerei sempre otto, o dieornato, e ci grani di Cristallo minerale, come quello, non veri che più d'ogni altra cosa può ridurre il san-Centimenti gue al suo tuono naturale, ed al naturale ordell'Auto- dine de' suoi minimi componenti, e di più conre, il qua- sumando le summosità, e le suligini della masle sapeva sa sanguigna, rende più chiara e più lucida la benissimo, fiamma vitale di esso sangue.

Nel tempo di questa purga darei costantissiche le fuligini del mamente un serviziale un di si, e un di nà, Jangue, e ed il serviziale vorrei, che sosse semplice semla fiamma plicissimo, comune senza cose irritative, e metvitale son tenti in sedizione gli spiriti abitatori de' liqui-

di, e abitatori delle fibre nervose. fole.

Terminerei la purga con una delle solite medicine di sopra mentovate, e col solito sie-

Il Redi ro depurato.

Quindi farei passaggio ad un Acciajo piacevincere i vole piacevolissimo, da continuarsi lungo temmali per po, per poter vincere questo male più con assevia d'affe- dio lungo, e con bloccatura, che con un viodie, e non lento assalto.

Se ho da dire liberamente il mio parere, mi di assalto, asterrel da'sali di Acciajo, e da'tartari vitrio- e coll'uso lati, perchè dubiterei della loro siccità, ma più di pochi, dubiterei di essi, perchè così nudi presi per boc- ed inno-ca, e mescolati con gli acidi del corpo di que- centi rista Signorina, potrebbono fare grandi bollori, medirente sconcerti. Pure, Sig. Dottore mio caro, noi deva la parliamo considentemente tra noi due soli con salute vera considenza; E mi rimetto a lei in tutto agl'infere per tutto, e solamente accenno.

In questi simili casi io ho esperimentato lungamente con grandissima selicità l'uso del Magistero di Marte aperiente liquido di Adriano da Minsicht. Ne do due dramme per mattina, dissoluto in tre once di brodo lungo di pollastra. Vi so dormir sopra un' ora, o un' ora e mezzo. Poi so levar dal letto, e sar esercizio

per un'ora e mezzo piacevolmente.

La sera, tre ore avanti cena, so pigliare un' altra dramma del suddetto Magistero, dissoluta

pure in tre once di brodo.

Ed in questo tempo si berà a pasto vino acciajato ordinario, e innacquato. Il serviziale, lo so fare un di sì, e un di no; ed alle volte, per risparmiare il serviziale, so pigliare una, ovvero due delle mie pillole, secondo le complessioni. E si assicuri, che con questo medicamento appoco appoco si dolcissicano gli acidi, e i salsi soverchi del corpo, ed il sangue torna al suo stato. Il tutto sia per non detto; e se detto, detto solamente per corrispondere all'amorevole sua considenza.

Mi son riso, ma riso di cuore di quel cava- L'opiniere il sangue a punti di Luna. E che ha che ne degli
sare la Luna co granchi? Io so bene, che Ari-influssi lustotile nel 2. e nel 4. della generazione degli nari dura
Animali scrisse, che i moti della Luna erano tuttavia
la cagione de' moti del sangue mestruo nelle nella gendonne. Ma io osservo per pratica, che le don- te volgane anno le loro purghe in tutti quanti i gior- re ancorni del mese, chi prima, e chi poi, secondo i chè i miloro temperamenti. E se la Luna sosse la cagione losos come

falsa la gione di quel flusso, ne seguirebbe un inconrigettino, veniente, che tutte le donne in un istesso giorno avrebbono costantemente le loro purghe. Le giovani a nuova Luna, e le vecchie a vecchia Luna, per obbedire a quel verso, Luna vetus veteres ec. Ma suonan l'ore, bisogna uscir fuora. Addio.

Legga V. Signoria Eccellentissima l'annessa Canzone, e se potesse così sotto mano favorir l' Autore, che pretende la prima Scuola di cotesta Città, mi sarebbe cosa gratissima. Ad-

dio.

Per un Infermo di tre Ascessi suppurati, con febbre lenta, e con magrezza.

PEr non allungarmi inutilmente, suppongo tutto quello, che vien riferito dalla diligentissima, e dottissima Relazione trasmessami. Suppongo altresì quanto ho raccolto in voce dal Sig. Gonfaloniere, cioè, che il nobilissimo Infermo, di temperamento natio caldo, e secco, che presentemente corre il quarantesimo anno della sua età, fu da prima sorpreso da uno ascello, che si aprì spontaneamente, ed ancora è aperto nella regione lombare sinistra, a dirittura della terza vertebra lombare, tra il nono, e il decimoterzo muscolo di quelli, che anno l'uficio di muovere il dorso. Quindi nel trascorso mese 'di Settembre su parimente sorpreso da un altro tumore nel fianco della medesima parte sinistra, sopra la terza costola mendosa inferiore; e questo fu aperto molto prudentemente dalla mano di esperimentato Chirurgo: siccome dalla medesima mano su aperto un terzo ascesso in vicinanza dell'ombellico. Tutti questi tre ascessi, ancorchè ognun di essi abbia il proprio, e profondo seno, con tutto

ciò si comunicano tuttì scambievolmente l'uno coll'altro con segreti, e prosondi canali, e la-berinti. Mi vien satto l'onore di domandarmi, che cosa possa operarsi in benefizio di questo Signore, il quale, oltre i tre suddetti ascessi, viene presentemente assediato da una piccola febbre, con magrezza, e debolezza considerabile, e con incalescenza dopo del cibo. Dirò sinceramente il mio sentimento, rimettendomi in tutto e per tutto ad ogni migliore, e più accorto giudizio del mio. Non parmi, che si possano prendere altre indicazioni, nè si possa camminare per altre strade, che per quelle, per le quali anno fino ad ora camminato i prudentissimi Signori Medici di Milano. In primo, e principal luogo si dee proccurare di mantenere lungamente in vita questo gran Cavaliere. In secondo luogo si dee ingegnarsi di apportargli tutte quelle utilità, che son permesse dalla natura, e dallo stato del male, non potendosi sperare la totale sanazione.

Intendo essere d'altronde stati proposti i decotti sudorifici, e le stufe sudatorie. Io per me non saprei sottoscrivermi a questo pensiero, perchè dubiterei fortemente, che una tale strada conducesse ad una vicina morte, e per cagione del tempo caldo e secco, e per cagione della febbre, e della gran magrezza, e della debolezza, e quel che importa, senza speranza veruna di profitto, perchè il male di questo Signore non è presentemente un male umorale, ma egli è bensì un male di strumenti profondamente guasti, e corrosi, e nel loro guastamento, e nella loro corrosione incalliti, e questi tali incallimenti non possono naturalmente mai domarsi nè da decotti sudorifici, nè da quanti sudatori si trovano in tutto l'universo mondo.

Intendo ancora essere stato proposto il proccurare di serrare, coll'ajuto dell'arte Chirurgica, uno almeno de' tre esterni orifizi degli ascessi. Di questa operazione io ne lascerei il pensiero alla natura; perchè se vorremo proccurare di chiudere una di quelle bocche, o non ci riuscirà, o se pure ci riuscirà, ci accorgeremo poi, che appoco appoco la natura tenterà un nuovo ascesso, ed una nuova apertura in luogo forse più interno, e più scomodo, e più

pericolofo .

E' stata proposta l'apertura con isdrucire col ferro da un orifizio all'altro. Non parmi, che ci possa esser permesso dalla debolezza delle forze, dalla notabile magrezza, dalla piccola febbre continua, e dalla profondità de'seni; al che si aggiunga, che è credibile, che, oltre i tre seni principali, ve ne sieno ancora degli altri minori più riposti, e trasversali. Al più al più, a fine di tener ben aperti gli esterni orifizi, acciocche la materia contenuta possa sgorgare, si può tentare di cominciare a dilatar col ferro gentilmente il più facile, ed il più comodo di essi orifizi, e questa piccola dilatazione può dar regola, e norma, e può insegnare la strada a progredire nell'opere, o allo astenersene.

Quanto si appartiene alle injezioni da farsi ne' seni per mezzo della sciringa, lodo, che giornalmente si reiterino con li puri astergenti, e mondisicanti, e corroboranti, i quali quanto più saranno piacevoli, gentili, e semplici, tanto meno saranno fastidiosi, e tanto più saranno utili; e però il quotidiano uso dell' Acqua d'orzo con la giunta di poche gocciole di vino, e di un poco di siroppo rosato secco, sarà molto opportuno, siccome opportuno sarà se nell' Acqua d'orzo, talvolta sarà stata lasciata una piccola porzioncella di trementina. La dose del vino, e del siroppo si potrà crescere, e siminuire secondo, che l'uso insegnerà.

Mi soscrivo in tutto e per tutto all'oppinione de'Signori Medici, che assistono, mentre anno lasciati tutti quanti i medicamenti, che si pigliano per bocca a fine di muovere il ventre, e che in vece di essi si vagliano di semplici semplicissimi Clisteri satti di solo, e semplice brodo brodo di carne colla giunta del Zucchero, e

del butiro senz'altro ingrediente.

Credo, che amai l'Infermo sarà alla fine del decotto ordinatogli di Salsapariglia, di China, di Sandali, e di Visco quercino. Laonde ardi- Il rimako ecc.

nente mäca.

### Per uno sputo di Sangue.

Cciò che V. Sig. Illustrissima possa restar servita, e consolata dal male, che la travaglia, e possa liberarsene, come essa desidera per consolazione ancora del suo Signor Padre, io la configlio a fare il seguente medicamento, molto utile per tutti coloro, i quali sputano sangue. Ma perchè si tratta di sputo di sangue, in primo luogo io la configlio ad astenersi sempre, e a sfuggire sempre con ogni accortezza tutti quei medicamenti, i quali operano con violenza, e mettono in isconcerto, e in tumulto quei fluidi, che corrono, e ricorrono per li canali del nostro corpo.

Mi piacerebbe, che V. Signoria cominciasse il suo medicamento con la seguente piacevo-

lissima bevanda.

R. Cassia tratta di fresco one. j. Si stemperi in sufficiente quant. d'Acqua d'orzo, e s'aggiunga Sena di Levante onc. mez. Cremor da Tartaro dram. j.

Si tenga alle ceneri calde per ore x11. in sine si faccia levare un bollore, si coli, e si

sprema, e alla colatura s'aggiunga

Siroppo Violato solutivo onc. iv. Acqua di fiori di Mortella onc. mez. con chiare d'uovo quanto basti, chiarisci secondo l'arte, e cola per carta fugante.

R. Di detta colatura onc. iij. e mez. per

pigliare all' alba,

Quando questa medicina averà cominciato a

muovere il corpo una, o due volte, ficontenterà V. Signoria di bevere una libbra e mezza d'Acqua d'orzo.

Il giorno, nel quale averà pigliato questa medicina, si compiacerà, tre ore avanti cena

di bere l'infrascritta bevanda.

R. Acqua di Nocera onc. iv. Giulebbo de

Pomis onc. j.

Il giorno sussectivo alla medicina si contenterà di cominciare a pigliare i seguenti Siroppi, e ne piglierà almeno per dieci giorni.

R. Fiori di borrana freschi man. ij. si saccia decozione in sufficiente quantità di Acqua di

Nocera, si coli.

R. Di detta onc. iv. e mez. Giulebbo di

Tintura di viole onc. j.

Il giorno del quarto, o del quinto di questi siroppi, si farà cavare x. once di sangue dalle vene moroidali per le mignatte, e finito di pigliare tutti i siroppi, si servirà della seguente medicina.

R. Tamarindi onc. j. e mez. Sena di Levante onc. mez. Cremor di Tartaro dr. ij. Fa levare un bollore in sufficiente quantità di acqua di Nocera, leva da suoco, lascia freddare, cola, e alla colatura s'aggiunga Siroppo violato solutivo onc. iij. Manna eletta bianca onc. j. con chiare d'uovo quanto bassi, chiarissi secondo l'arte, e cola per carta sugante.

R. Di detta colatura onc. vj. e mez. per pigliare all'alba, e quando ella avrà cominciato a muovere, beverà V. Signoria due libbre di siero di latte depurato, e il giorno tre ore avanti cena, beverà quella stessa bevanda, che bevve il giorno della prima medicina, e poscia il giorno seguente beverà l'infrascritto siroppo continovandolo per dieci giorni.

R. Siero di latte depurato senz'agro di limone onc. iv. Giulebbo di Tintura di Rose

onc. j.

Mentre piglierà quello siroppo, si farà di quando in quando qualche Serviziale, satto di puro puro brodo, Zucchero, Butiro, e Sale. In oltre mentre piglia questi siroppi, piglierà ancora mattina e sera, un quarto d'ora avanti dessuare e avanti cena, un mezzo scropolo di Magistero di madreperle, o d'altre conchiglie a marine, o in un cucchiaro di brodo, o pure in un cucchiaro di pappa.

Terminati questi siroppi di siero, rigliera di nuovo una delle sopraddette medicine, e dara sine al medicamento, per potersene passare al latte d'assa, venticinque giorni, e dopo all' uso del latte di capra per altri venticinque

giorni.

Non istarò a prescrivere a V. Signoria Illustrissima le regole, che si devono tenere nell'uso di questo Latte, perché molto bene sono note à quelli Eccellentissimi Signori Dottori, che assisteranno alla sua cura. Una sola cost le dirò, ed è, che quando V. Sig. avrà preso la mattina il Latte, ella ci dorma sopra una o due ore, e non potendo dormirvi, almeno sita in letto una, o due ore a sinestra chiusa, e faccia vista di dormire, e sita con quiete, e tranquillità d'animo.

Tutti questi medicamenti saranno più giovevoli, se saranno accompagnati da un' ottima regola di vivere, senza la quale sono i medi-

camenti senza verun giovamento.

Tra l'altre côse più essenziali, io stimo necessarissimo, che V. Signoria s'assenga dal vino per mosti, e molti meli, e in vece di vino, beva Acqua di Nocera pura, o Acqua d'orzo, o Acqua cederata, o sorbetto.

S'aftenga da turte le sorre d'esercizi violenti, non faccia mai condire le sue vivande con

aromati, o soverchio sale.

Mangi minestra mattina è sera, nella quale vi sia sempre bollito dell' erba, come Lattuga, Indivia, Borrana, e per quando sarà il suo tempo, della Zucca.

Per lo più mangi carni allesso, e di rado le carni arrosto. Ch' è quanto in esecuzione de suoi

suoi comandi posso dirle, rimettendomi in tutto, e per tutto al prudentissimo giudizio, e sommo sapere di quei Signori Medici, che l'assisteranno; e le so devotissima reverenza.

Per alcune flussioni di testa, con dolore, vigilie notturne, e inappetenza in una Dama.

HA descritte puntualissimamente il Signore N.N. con le loro cause, le indisposizioni, che molti anni quafi del continuo ha patite l'Illustrissima Signora N.N. e con esse mi ha notificato ancora quei medicamenti, che ultimamente per suo rimedio ella ha posti in uso. cioè a dire, che per soddisfare all'ottime, e necessarie indicazioni, di soccorrere alle sussioni della testa, di addolcire l'amarezza de'fluidi del suo corpo, e di attemperare l'acidità de'medefimi fluidi, oltre le espurgazioni epicratiche, e missioni di sangue, su messo in uso un brodo con Cina, e Salsapariglia, con un vitto del tutto umettante, dopo del quale fu fatto ricorfo all'uso dell'Acqua di Nocera a passare, e dopo di questa Acqua di Nocera a passare, si venne all'uso del Latte Vaccino, ancorche questo si usasse per assai breve tempo, per cagione del timore che si ebbe, che questo Latte Vaccino potesse pregiudicare a quelle flussioni di testa, ed a quelle vigilie notturne, dalle quali allora la Illustrissima Signora veniva travagliata, onde ella poscia ingravido, e nel mese di Dicembre prossimo passato partori felicemente un figlio maschio, senza però, che avessero i suoi puerperi corrisposto al desiderato bisogno, elsendo stato necessario, per ripararvi, valersi della missione del Sangue; ma con tutto questo, presentemente l'Illustrissima Signora si querela

della soprammentovata ssussione della testa, talvolta del dolore della medesima, delle vigilie
notturne, della inappetenza, di una somma
fiacchezza universale di tutto il corpo, e di un
atrocissimo dolore de' denti, de'quali, consorme è stato osservato, ve ne sono molti de'cariosi, e questo dolore de'denti vi è sospetto che
possa durare, ed allungarsi, perchè, consorme
rio ho osservato, questo tal dolore de' denti cariosi sempre suol durare, sinchè non si è consumato quell' animetta, o midollo, la quale
dentro all'interno del dente carioso, suol ricevere i sassidi portatigli dall'aria, che nella cavità del dente suole continuamente entrare.

Che si ha dunque presentemente ad operare, per servizio di questa buona Signora? Il
mio consiglio sarebbe, che presentemente, tralasciato ogni altro medicamento, si venisse all'
uso del medicamento della Erba Tè, e si continuasse sino alla venuta del mese di Aprile, per
potere allora ritornare di nuovo all'uso del Latte, ma che questo Latte non sosse Latte Vaccino, ma bensì Latte di Capra, e pigliato nella
maniera seguente. Imperocchè certamente l'uso
dell' Erba Tè, porterà gran giovamento alla
testa, ma più di ogni altra cosa allo stomaco,
ed all'utero, ed a purificare il sangue.

Senza dunque altri previ medicamenti, farei cominciar ogni volta la Signora a prendere quello dell' Erba Tè, e gnene darei ogni mattina a buon' ora quattro once di bollitura raddolcita con una sola sola dramma di Zucchero, e proccurerei poi, che la Signora vi dormisse sopra un' ora, o un'ora e mezzo, e non potendo dormirvi sopra, per lo meno se ne stesse nel letto, per quel tempo facendo vista di dormire, non tralasciando nel tempo del medicamento dell'Erba Tè, di farsi il Serviziale un giorno sì, ed un giorno nò, o almeno un giorno sì, e due giorni nò.

Farei susseguentemente, che la Signora cominciasse a presidere il Latre di Capra, e lo

pren-

prendelle infallibilmente ogni mattina, fuorchè un giorno per settimana di vacanza, senza prenderlà ; e le mattine, che lo prenderà, il Latte non sia più che tre once per mattina, e al più al più tre once, e mezzo, raddolcito con una sola dramma di Zucchero fino, e non più. Questo Latte lo piglierà la mattina a buon' ora in letto, e subito pigliato, si saccia serrar la Camera, vi dorma sopra un ora, o un'ora e mezzo, e non potendo prender sonno, per lo meno la Signora stia in letto in riposo, a camera serrata per quel tempo, e faccia vista di dormire; E non abbia ti more veruno veruno di dofmir sopra il latte, e non tema, che il latte induca le vigilie, come pare che abbia temuto per lo passato.

# Per un certo dolore ischiadico spurio.

Copia di Consulto venuto di Ferrara dal Signor Dotti Giuseppe Lanzoni sottoscritto di propria mano dal Sig.Redi.

IL Signore N.N. in età d'anni 26, in circa, di temperamento sanguigno, di abito carnoso, e laudabilmente organizzato, che sin ora ha sempre goduto ottima salute, da sedici, o diciassette giorni in quà su sorpreso da dolore pungitivo alla sommità della coscia sinistra verso il capo del semore, esteso sino alginocchio della parte medesina, che lo necessitò a camminare zoppicando. Ha negletto per molti giorni il male, e la sera s'osserva tumesatto il ginocchio sinistro, ma senza rossore, e calore, siccome ancora appariva qualche piccola tumesazione nella parte suprema della coscia, con rossore, e calore, sintomi, che riposando in letto, e tralasciando il moto progressivo, evanivano, Non cessa però mai il dolore, e

particolarmente nella mentovata parte della coscia, che al tatto se gli rende acerbissimo, asserendo il Signor Paziente, che gli riesce più sensibile, quando nel letto tiene calda la parte dolente. Fatta una esatta operazione sopra la nominata parte, collocando supino il Signor Paziente, e mettendo in ottimo sito e l'una, e l'altra delle gambe, e delle cosce, si nota nella sinistra, che è l'offesa, qualche notabile, accorciamento, e tratteggiata e l'una, e l'altra coscia sopra l'articolazioni de' semori, sembra che resti qualche maggior grossezza nella linistra. Il Signor Paziente esaminato con ogni esattezza, afferma di non aver mai più patito simili dolori, nè mai sperimentata nella parte affetta fiacchezza, lentezza al moto, nè stupore, e che non sa d'aver data alcuna occasione esterna al male, che lo travaglia, o per caduta, o per moto violento, o per qualunque altra manisesta cagione. Tutto ciò costituisce il Signor Paziente, e molto più i di lui Signori Parenti in un gran timore, che possa accadere la lussazione del femore promossa da causa intrinseca, e più accalora il loro timore, un caso in tutto simile, accaduto ad una sorella del medesimo, che è poi restata affatto storpiata, e zoppicanțe,

La parte offesa denomina a bastanza questo per un dolore ischiadico spurio, la di cui cagione potra essere il liquido mucilaginoso crivellato per la glandola destinata a tal uso nell' acetabulo di quell' articolo, ed ingombrata da qualche acido sorestiero, che lo rende viziosamente pungitivo, e più del dovere attaccaticcio: pungendo però questo le fibre, che tessono le corde legamentose del semore, e sorse ancora quelle de' circonvieini tendini de' muscoli, negl'intersizi delle quali per lo suo lentore resta intralciato, eccita le loro contagioni spasmodiche, cagioni immediate del dolore non solo, ma ancora dell'accorciamento della gamba, e coscia, mentre quel liquido sequestrato

Quando fra le menzionate fibre ligamentose, e tendidal pro- nose, quelle rimove dal proprio sito, e fa canprio sito si giare figura a' legamenti del semore, che tesrimove. sono, per lo che non puote quindi la gamba, e
coscia ridursi al naturale stendimento. Per un
tal disordine restando però in angustia ancora
i canali, che conducono per quelle parti li fluidi, ne segue il gonsiamento nelle medesime,
sensibile dopo il moto progressivo, per lo quale
detti vasi restano in maggiore strettezza.

Tutti questi ristessi giustificano assai il timore de' Signori Parenti del nostro Signor Paziente, mentre quando seguono lussazioni per
cagioni interne, accadono appunto per le me,
desime. Ed è ben facile, che il liquido mucilaginoso, reso sempre più vizioso per l'ingombramento del nominato acido forestiero, e che
viziata finalmente la struttura organica della
glandula mucilaginosa, più copioso si crivelli,
e venga quindi ad incagliarsi nell'acetabulo del
femore, dal quale questo finalmente per un tale ingrossamento rimosso, ne segue una ine-

mendabile lussazione.

Per tutto ciò nella cura stimo che saccia d'uopo d'avere una esatta attenzione sì alla motivata causa, come alla parte offesa. Per la
prima sembrano indicati rimedi alcalici, atti ad
investire le punte degli acidi sorestieri, al quale scopo sa di mestiere soddissare coi presidi
intrinseci. Per la seconda poi bisogna corroborare la parte offesa, sciogliere l'ingombro
della mucilagine incagliata in quelle parti ligamentose, e tendinose, e restituire sinalmente al proprio tuono quelle sibre, che tessono i
legamenti articolari, e tendini muscolari. A
questo secondo scopo si potrà poi soddissare con
rimedi locali prima resolventi, e corroboranti,
e quindi corroboranti, ed astringenti.

Per ciò, che spetta alla cura interna, dopo l'universali provvisioni, stimerei opportuno un decottivo ad quartas, fatto coi legni Sassafras, Lentisco di Scio, Visco quercino, e Sandalo

Citri-

Citrino, con l'Erbe d'Iva artetica, di Bettonica, e Capelvenere. Nella dieta obbligando il Sig.Paziente, ed al riposo, e ad una buona norma di vivere; pel bevere ordinario gli prescriverei l'Acqua alterata col Visco quercino, coll'aggiunta di poco vino. Questo è ciò, che ho scritto per la notizia più tosto istorica, che patologica degli incomodi del Signor Paziente, attendendo con osseguio i consigli, e sentimenti più maturi di saggia sua Minerva per la prospera salute di questo Signore,

## Per un intermittenza di polso,

'Illustrissimo Signor Generale Marco Alesa sandro da Borro, di età consistente, di temperamento, come viene scritto, caldo e umido, di mente vivacissima, e prontissimo ad ogni azione, benignissimo di genio, ma facile ad entrare in collera, a segno tale, che alle volte ne porta un evidente vestigio nel volto, quasi che sia un principio di uno spargimento di fiele, verso la metà del mese di Maggio prossimo passato, nel toccarsi il polso, si avvide, che dopo alcune battute ben regolate, esso polso si fermava per una sola battuta, senza però osservare ordine regolato alla sua fermata, imperocchè talvolta si ferma dopo la quarta battuta, talvolta dopo la quinta, o la settima, o la decima, o la ventesima, ec. Ed a queste sermate non vi è accompagnamento veruno di palpitazione di cuore, nè di offesa di respiro, nè di difficultà di giacere in tutte le positure, nè di tumore edematoso nelle gambe, e nel Duando ventre inferiore. Desidera Sua Sig. Illustrissima all'interdi liberarsi da questa così fatta intermittenza, mittenza e perciò comanda, che ne sieno rintracciate le del polso k cagioni, acciocche più facilmente si possa ve- uniscono nire in chiaro, di quali mezzi si debba servire questi ac-

cidenti, per liberarsene. Ma perchè dall'Eccellentissimo allora bi- Sig. Domenico Baldi è stato sopra di ciò scritto sogna te- un diffuso, e dottissimo Consulto, nel quale ha noverate prudentenmente tutte quelle cose, che possono cagionare l'intermittenza del posso. perciò io mi conterrò dentro i cancelli di quella brevità maggiore, che mi sarà possibile, e farò solamente menzione di quella cagione, che nel nostro caso, io credo, che si risvegli a far intermettere il polso, rimettendo però, e sottoponendo il mio sentimento ad ogni miglior giudizio.

Suppongo in primo luogo, che na fegato dell'Illustrissimo Signor Generale, come glandula separatoria della bile, non si separi bene essa bile dal sangue, e per conseguenza il sangue rimanga imbrattato, e pieno di bile più del dovere. La facilità all'entrare in collera, i principi, o cenni frequenti di un facile spargimento di fiele, fanno chiara testimonianza della verità di questo supposto. Qual sia poi la cagione, che nel fegato non si faccia perfettamente la separazione della bile dal sangue, tra molte altre cose io ne darei la colpa ad una certa gruma viscosa, la quale appoco appoco insensibilmente si appicca all'interne pareti di quegl'infiniti intralciatissimi canaletti sanguigui. che scorrono, anzi per dir meglio, compongo-no il segato: E tal gruma si appieca alle pareti, in quella guisa, che i condotti delle fontane s'incrostano internamente, e s'intasano col tempo, o di fango, o di melmetta, o di fluore pietroso, secondo la diversità delle acque, Differen- che per quei condotti fanno passaggio. Passa za, che pos- però questa differenza tra i canali del nostro sali del no corpo, ed i condotti delle sontane, perchè que-

mali del no-sti stanno immobili, e sermi, e privi affatto firo corpo, d'interno moto, e quegli anno movimento perquegli petuo, onde più difficilmente avviene in essi

dell'acque. lo intasamento. Suppongo in secondo luogo, che nella mas-. sa del sangue degli animali vi sieno tra le altre :

éltre componenti, molte particelle di sapore acido, ed analogo alla natura del vitriuolo, e del zolfo. E suppongo altresì, che-il soverchio di cotali particelle, abbia le sue particolari

glandule separatorie.

In terzo luogo suppongo, che siccome tutte quante le maniere di asque, e di liquori, che scorrono, e gemono nel mondo grande, anno una certa propria viscidità, così ancora la abbiano tutti i siuidi, che con continuo corso, e ricorso girano, e rigirano per licanali del corpo degli animali, e tale viscidità dee contenersi dentro a' cancelli di un grado conveniente, perchè se cresce di grado, può produrre diversi cattivissimi effetti.

In quarto luogo suppongo per vero, e dalla sperienza provato, e riprovato, che le particelle di un suido salmastre, e lissiviali, e analoghe a quelle della bile, mescolate con altre particelle acide, fanno bollore, e mozione nel sangue, e negli altri fluidi del nostro corpo.

In quinto suogo suppongo, che quando nel sangue vi è natural proporzione tra le particel- E' verisile acide, e le particelle salmastre, e lissiviali, mile, che o biliose, allora si fanno i naturali bollimen-la viscosità ti, e le naturali mozioni, utili a conservare la del sangue sanità, e prolungare la vita; ma se tra le par- possa preticelle acide, e le particelle lissiviali vi sia spro-durre que-porzione considerabile, allora si fanno i bolli- ste bolle menti, e le mozioni morbisere, e tra le altre spumose, cose nocive, ne segue la produzione del stato, perchè in il qual stato sta rinchiuso, ed in piccole, e tal caso le minutissime bolle di spuma, ed anco talvolta particelle in più grossi sonagli di stato, secondo che com- dell'aria, porta la viscosità del sangue, e la sorza del bol- che sece lore, e della mozione.

Suppongo in sesto luego, che queste minutis- circolare sime bolle di spuma, e questi sonagli più gros- con magni di stato, sieno portati circolarmente per le giore diffirene, e per l'arterie, ed in questo circolo al-coltà si dicune di quelle bolle, o sonagli si rompano per vidono via, e svaniscano, ed altri arrivino interi a quande

Op. del Redi Tom. VII. L pas-

ria fenza e meno viscoso.

per avven- passare pel cuore, e quivi se sieno minuti pastura insie-sino con facilità, ma se sieno grossi, e talvolme si uni- ta molti uniti insieme, portino al cuore lo imscono. D'e- pedimento della fermata di una battuta, come, sempio ne talvolta suol avvenire per cagione dell' aria, serva quel che entra, e che esce, ne'vasi di collo strerro, gioco, che allora quando si vuol da essi votare quel liquoi sancialli re, del quale erano pieni. sano, men- Con questi supposti sopraddetti cuedo, che la tre col met-intermittenza dell' Illustrissimo Signor Generatere nell' le, non sia cagionata da altro., che da un flaacqua purato grosso, che portato dal corso del sangu:, una picco- di quando in quando passa, e ripassa pel cuola quanti-re. E questo stato nasce perchè il segato non tà di sapo-separa bene la bile dal sangue, ed il sangue è ne, la ren- un poco, più viscoso di quello, che doviebbe dono sì vi- essere, e non ha proporzione, o simetria tra le scosa, che particelle componenti acide, e salse. per via di Il che se è vero, a voler rendere all'Illustrisun sottil simo Signor Generale la persetta sanità, sa dicannellino mestiere proccurar che il segato, come glandusoffiado in la separatoria, separi persettamente la bile dal esfa, fanno sangue, e la tramandi in quantità sufficiente delle vesci-alla volta degl' intestini ; e perciò è necessario che molto ancora stasare bene, e spurare i canali, che grandi, che scorrono per esso segato, e liberarli dalla gruscendono ma interna, che gli rende ostrutti, ed in som-

rompersi. Quanto s'appartiene al pronostico, queste co-Cativo si satte intermittenze di polso, nell'età, nella pronostico quale si trova Sua Signoria Illustrissima, con far soglio- la buona cura, con la piacevolezza de'medicanoli Scrit- menti, e col tempo, e con la pazienza sogliotori di Me- no svanire, e passar via senza lasciar vestigio dicina so- veruno di malattia: E mi sovviene di aver apra l'inter-vuto qui di simili intermittenze in alcuni Permittenza sonaggi ben cogniti, i quali ne sono guariti del posso; e Ci vuol però la buona cura, ed il buon riguartra gli al- do, e particolarmente nella regola del vivere, tri Galeno perchè questo sinalmente è un male, che va didice di non rettamente- ad attaccare il ouore, sonte della vita.

poinell'a-ma fa di bisogno rendere il sangue più dolce,

vita, e nelle sossermate del cuore, si può col aver maditempo appoco appoco, ed insensibilmente ra-veduto aldunare, e deporte ne'suoi ventricoli, o nelle cun Giova-auricule, o ne'vasi sanguigni qualche cosa ester-ne, che ne na, la quale vaglia poi a fare le intermitten-sia guarize più ordinate, più spesse, ed accoppiate con to, altri molestissimi, o pericolosi accidenti. La espe-

I Medici da tre fonti cavano i loro rimedi, rieza perè cioè dalla Chirurgia, dalla Spezieria, e dalla molte volte Regola del vitto.

Quanto si appartiene alla Chirurgia, quando contrario; sosse approvato dall'Eccelleutissimo Signor Do-imperocchè menico Baldi Medico di Sua Signoria Illustrissi-si trovano ma, io crederei necessario, per facilitare la core degli uorezione, e purificazione, e raddolcimente del mini che sangue, il cavarne prima qualche quantità dal-hanno il la vena del braccio con la lancetta, e poscia polso indalle vene emorroidali con le mignatte; Nè termittensi tema del sangue, perchè questo si rigenererà to per naprestamente, e si rigenererà più dolce, e men tura, e viscoso, oltre che l'essere spesso Sua Signoria non succe-Illustrissima soggetto a patire infiammazione al-de lora alle sauci, è motivo sufficiente senza gli altri acun male. cavare una buona quantità di sangue. Questo sue.

· Per quanto si appartiene a'medicamenti, che cede fresi prendono dallo Speziale, metto in conside-quentemerazione, se ora che Sua Signoria Illustrissima te a' Fansi è ben purgato, fosse necessario, che piglias- ciulli a' se due o tre, e forse anco quattro passate di Vecchi, ed Acqua del Tettuccio, col suo fiero solutivo, alle perso-Quanto questa Acqua sia profittevole nello stal ne di ftufare i vali sanguigni del fegato, le radici cai dio. pillari della borsetta del fiele, il canale cistico, ed il poro biliario, lo mostra chiaramente la quotidiana esperienza a tutti quei moderni, che con grandissima utilità se ne servono. Se ne servirono ancora gli antichi Medici, o almeno si servirono di cosa simile, mentre si legge appresso Cornelio Celso, che Aselepiades aquam salsam, O quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat Regio morbo affectos. Dopo l'uso di quest'Acqua, mi piacerebbe il

far passaggio per molte mattine all'uso del siero del Latte depurato, renduto di quando inquando solutivo con la infusione della Sena,
e col raddolcimento del Giulebbo aureo, ovvero col pigliare avanti alla bevuta del siero
qualche bocconcello di Cassia impastata con sinissima polvere di Rabarbaro, senza la giunta di que soliti correttivi, co quali la Cassia,
ed il Rabarbaro si sogliono dotare. Non sieno grandi le bevute del siero, ma piccole, e
più tosto continuate per più lungo tempo.
Molto più conserisce al bene della terra una
pioggetta lenta lenta, eguale, e lunga, che un
ampetuoso rovescio di acqua, che precipiti dalle
nuvole con veemenza, e con tempesa.

Non propongo una lunga serie di quei particolari rimedi, che cordiali da Medici sono chiamati, perchè il loro uso nel nostro caso

l'ho molto per sospetto.

Quanto alla regula del vitto, io non ne favello, perchè Sua Sig.Illustriss. è curata da un Medico non men dotto, che prudente, il quale a quest'ora l'avrà prescritta con ogni puntualità. Due sole cose rammentero, e l'una si è il bevere vini piccoli e bene innacquati, e suggire i grandi, generosi, e senz'acqua.

La seconda si è il mantenere il corpo lubrico. In tempo di sanità il farsi alle volte un Clistere ci libera da una soprastante malattia.

Questo è quanto la mia debolezza ha saputo dire. Piaccia al Signor Iddio datore di tutti i beni, che sia con giovamento dell'Illustriss. Sig, Generale, a cui auguro ogni selicità. Per un tal Cavaliere indisposto per essersi soverchiamente impaurito.

### Confulto burlesco.

Pinione fu non solo de Filosofi della vecchia Accademia, ma ancora di quelli della mezzana, e della nuova, la sanità dell' tomo non ricevere scotle maggiori, e più nocevoli, che da un improvviso, e non aspettato moto di animo cagionato dalla soverchia paura. Quindi è che non mi porta maraviglia il sentire, che l' Illustriss. Sig. Marchese N.N. poco sano oggi sitrovi, avendo per un orribile terremoto patita una non meno orribile paura. Ed invero che poteva molto bene il terremotodar delle scosse alla sanità di Sua Sig.Illustriss. mentre ha potuto insin colà nell'America diroccare Castella, e Cittadi, e subbissare montagne altissime. Pure il caso si è quì, e bisogna portar rimedio a quello Cavaliere, e quello che far si dee, presto si faccia, perchè questo non è un male, che cammina con le regole degli altri, perchè conforme al parere di Esiodo, i. mali quando da Giove furono creati, furono creati muti, e senza voce, ma il mal del terremoto nabissando, e profondando l'universo, si sa sentire sino in Orinci, o come dir solea quel buon Vecchio del Marrotti, fino in Chiarenna. Vengasi dunque quanto prima all' uso de'medicamenti, i quali non so già se ci porteranno quegli utili, che sono desiderati, perchè al mai della paura, come fidice per proverbio. non vi è giaco, che vaglia. Contuttociò, perchè il nostro paziente è giovane, & bene se ha-

110 Scherzo ca-bet ad ea, qua offeruntur Medico, si può speravato dall' re, che abbia da recuperare la pristina sanità. Asorismo E perchè i nostri antichi divisero la medicidilpocrate, na in tre parti, cioè a dire Farmacia, Chirur-Bene se gia, e Dieta: Quanto alla Farmacia; se il pauhabere ad roso Tiberio, allora quando sentiva tonare, inea, quæ ghirlandato di alloro, per la paura si ficcava in offeruntur, una cantina, e con le materasse saceva serrar le bonum. buche delle volte, ancor io nel caso nostro non molto diverso da quello di Tiberio, consiglierei, che S. Signoria Illustrissima quanto prima in una cantina scendesse, e quivi spillata una botte del più generoso, e più brillante Falerno, ne tracannasse dieci, o dodici gran tazze, non minori di quelle, con le quali il Greco Nestorre imbaliamava ogni giorno gli anni della sua vita, e con questo generoso rimedio riscaldato il cuore, e il paracuore, spero che abbia da cedere questa così perversa malattia, essendo vero verissimo quello che ci lasciò scritto il nostro Galeno nel primo de prasagitione ex pulsibus, che una solenne paura raffredda i postri corpi. Se questo rimedio non facesse (come pur far lo dee) il solito effetto, non trascuri di mettere in opra un potentissimo ajuto insegnatoci dal medesimo nostro Galeno, nell' undecimo Libro delle potenze de' medicamenti semplici, e si è, che il Paziente vada a Caccia alle Lepri, e tornato a casa mangisi il cervello di quelle, non iscordandosi però di domare al Medico tutto quanto il restante del cor-

> po di quelle timide bestiole. Ma perchè non basta liberare gli uomini da' mali, ma necessario anco si è preservarli, io consiglierei, che un'altra volta, all'usanza de'compagni di Ulifse tutti tremanti, all'arrivo del terremoto si facesse ben bene impegolare gli orecchi, e se pegola per mala disgrazia non si trovasse, proccuri da se medesimo di applicare agli orecchi suoi quel generoso rimedio, che applicar vi sogliono gli aspidi, allora quando non vogliono udire le mormorazioni, e tremende bestem-

> > mie

mie del Marso incantatore, e di Jacopo Sozzi Viperajo di Sua Altezza Serenissima, e se pure per qualche difetto naturale, il rimedio non gli arrivasse a gli orecchi, non mancheranno luoghi più proporzionati, ne'quali questo Illustrissimo Signore potrà farsi applicare da altre persone questa a'giorni d'oggi praticatissima medicina. Ma avvertisca, e ponga ben mente, che non tutti i Medici sono il caso a potersela applicare, nè si fidi in Pisa dell'Eccellentis- Lettore di simo Checcacci decano degnissimo de' Medici, Chirurgia ne in Firenze del Ticciati; non abbia fede ne vecchissianco in me medesimo,

Che magro, secco, inaridito, e strutto, Potrei servir per l'anternon da gondola. E' ci vogliono di quei Medici, che pettoruti, rigogliosi, e riscaldati da forbitissima sapienza possono ogni giorno correre dieci, e dodici carriere per lo stadio delle naturali, e non natu-

rali speculazioni.

Ma per far passaggio dalla Farmacia alla Chirurgia, io ho sempre a' miei giorni sentito dire, che un Diavolo caccia l'altro, e tutti due Proverbio lavano il viso: Voglio inferire, che una ser- florpiato qua di vescicatori senza altro medicinale prov- graziosa-vedimento, saranno il Nepente d'Elena di Ro- mente. saccio, e la mano di Dio per cavar di capo la paura a questo nostro infermo: E mi ricordo una volta, che Lucio Quinzio Curione, che se ne stava in letto ammalato, e faceva una certa vocina languida, e tremolante, che pareva che venisse dal prosondissimo centro, dove Dante ripose i Bruti, ed i Cassi; tosto che mi senti dire questa possente parola Vescicatori, sculettò fuora del letto, con capriole così snelle, e spiccate, che tali al certo non l'averebbe sapute sare Tito, ne quanti Ballerini sono al Mondo; cominció a cicalare, che pareva ana putta, con un certo profondissimo vocione, che in Commedia con grandissimo applauso avrebbe potuto sar la parte di Plutone.

Per un Cancro non ulcerato, di cui fi dubitava se dovesse curarsi, tagliarsi, o dargli suoco.

Manca il principio, ma si vede, che il Redi disapprova il taglio, mentre il frammento, che ne abbiamo, comincia: Esternamente curato, o tagliato, non si arriva mai alla cicatrizzazione, sicche non abbiamo satto altro, che di un Cancro non ulcerato, farlo ulcerato. Che se pure dopo il taglio, dopo il succo, si riduce il tumore alla cicatrizzazione, ed alla persetta guarigione, con tutto ciò presto ritorna, e questo non può più cicatrizzarsi: Amputatus Cancer, disse Celso, redit vel in eodem loco, vel in liene, hepate, utero Oc. O mortem affert, sicche, Signori Eccellentissimi, io dirò con Ovidio de Ponto,

Vulneris id genus est, quod cum sanabile

non sit,

Non attrectari tutius esse puto. E mi rido dentro di me medesimo, quando in casi somiglianti, sento così sacilmente promettere la salute; e mi rido ancora, quando in qualche Autore leggo i vanti di aver guariti infiniti di questi mali, e soglio dire, che tali felici avvenimenti

Lod.Ario-

Furono al tempo, che passaro i Mori D'Affrica il mare, e in Francia nocquer

Gli scopi di curar questi mali sono tutti sacili da dirsi, ma non così facili da ottenersi, e se bene Ippocr. nel 2. de morb. mulier. e nel 7. Principiis epid. 54. dice aver curato de Cancri; ciò si deobsta, sero ve intendere degli incipienti, e non di quelli, medicina che dopo lo spazio di due anni, possono coparatur: minciarsi a dire invecchiati. Questi umori grossi, vi-

si, viscosi, atrabiliari non così facilmente ce-Cum maz dono a'voleri del Medico. I medicamenti pia-la per loncevoli non arrivano, i gagliardi rendono que- gas invasti umori più esferati : se vogliamo repellere, luere mocorriamo perisolo d'indurire; se vogliamo am-ras. mollire, corriamo pericolo di putrefare; se vo-Quidio. gliamo digerire, e attenuare, corriamo pericolo, che esalate le parti più sottili, il male non si renda maggiore; se ora all' una, ora all'altra intenzione scambievolmente volgiamo l'occhio, non si ottiene nè questa, nè quella intenzione; se, secondo l'insegnamento d' Ipocrate, in quei mali, a cui non possono i medicamenti far cosa alcuna, abbiamo pensiero di ricorrere al ferro, ed al fuoco, a quanti pericolì forse inevitabili andiamo incontro, lo esagerò il dottissimo Celso. Di più se del tumore qualche particella, benche minima, rimanga . . . .

Per una Dama, che veniva curata, con essiccanti in una distillazione, e diminuzione di mesi.

### Frammento.

Sospettissimi sono gli essicanti, e sodo più tosto il Latte, e questo Latte mi piacerebbe che si continuasse per qualche settimana, e ne spererei utile grandissimo; non trascurando nel tempo del Latte l'uso de Clisteri, ma semplici, e non misteriosamente composti, perciocchè sanno allora più mal, che bene.

Se talvolta facesse di mestiere dare all' Illustriss. Sig. Marchesa qualche piacevole bevanda solutiva, o come la chiamano, qualche piacevole medicina leniente; in questo caso mi piacerebbe,

che la Signora, tre pre dopo la medicina, bevesse tre o quattro lib. di Acqua di borrana sillata a bagno in vasi di vetro. Non si tema dell' umido nella Signora Marchesa, perchè a dire il vero, egli è necessario temere del secco, non dell'umido. Anzi il suo modo di mangiare, e del bere de esser tutto più diretto all' umettante, che all'essiccante, anzi l'essiccante si dee suggire come peste; e come peste si debbono suggire i vini generosi, e senz'acqua.

Questo è quanto currenti calamo posso dire a V. Sig. Eccellentiss. ed il tutto rimetto alle sue prudentissime determinazioni. Io poi mi confesso obbligatissimo alle gentilissime sue maniere, le quali mi giungono anco in tempo, nel quale io non sapeva nèmeno di esserle cognito: e queste mie obbligazioni si accresceranno sempre, quando V. Signoria Eccellentiss. fi compiacerà onorarmi di qualche suo comando. Soggiungo, che il dare alla Sig. Marchesa, nel tempo che ella piglierà il Latte, la mattina, e la sera un bicchiere di vino acciajato, credo che sia per essere di prositto, purche questo tal vino si innacqui. Di nuovo raffegno a V. Signoria Eccellentissima le mie vere obbligazieni, e le fo umilissima riverenza.

# Per un infermo, a cui si temeva, che la Cassia fosse di danno.

### Frammento.

A questa interrogazione rispondo, che la Castia non può mai portar incomodo veruno allestomaco, e tanto più pigliata in così poca dofe, e pigliata pura, e semplice senza mescolanza veruna, e col pranzo, e con la cena addosso. E se noi altri Medici dichiamo tutto giorno,

no, che la Cassia è statuosa, che la Cassia sdi- Perchè la linquisce lo stomaco; e se questo stesso scrivono Cassia no altres) ne' loro libri i nostri più reverendi Mae- sia fiatuostri, e che perciò sa di mestiere correggere la sa lo pro-Cassia con cose calde, e dissipatrici delle sla- va di so-tuosità, juxta illud, che ogni medicamento dee pra a c, esser composto di base, di adjuvante, e di corrigente, alias ecc. questo avviene perchè noi altri Medici per lo più alla cieca, alla buona, e senza pensare ad altro, seguitiamo la traccia di chi ci va innanzi, o di chi crediamo, che sia nostra scorta, in quella guisa appunto

Come le pecorelle escon dal chiuso Dan.Pur.

Ad una, a due, a tre, e l'altre stanno Cant. 3.

Timideste atterrando e gli occhi, e il muso.

E ciò, che fa la prima, e l'altre fanno Addossandes a lei, s'ella s'arresta.

Semplici, e quete, e lo 'mperche non fanne. Oltre di che noi altri Medici abbiamo una certa maladizione addosso, che quando nelle nostre ricette non iscriviamo quelle belle parole misce, & fiet potus, ci pare di metterci Così deridi reputazione, e che il volgo possa credere, de il Redi che la nostra gentilissima ciurmeria non arrivila ciumea saperne tanta, di prescrivere un medicamento ria di cocomposto di vari, e pellegrini ingredienti, abi- loro, che li fra tutti a soddisfare pienamente a tutte quel-per acquile diverse insermità, che in diverse parti del star sama nostro corpo son credute tenere la loro resi-nella Medenza. Un sol difetto ha la Cassia, ma è no-dicina fămune ancora a tutti gli altri medicamenti, ed no lunghe è che quando il Sig. N. N. avrà lungamente ricette, usata la Cassia, la buona Cassia comincerà a piene di non fare l'ufizio suo, manifestamente, perchè mille imle viscere si assuesanno a' suoi gentilissimi, e brogli, che piacevolissimi stimoli. Ma a questo si rimedia le più volcol tralasciar l'uso di quella per qualche spazio te sono del di tempo, e poscia ripigliarla, come prima: ed tutto vain ciò può effere buon giudice, e buono go-ni, o danvernatore il Sig. N. N. medesimo, e quel dot-nost. tissimo, e oculatissimo Medico, il quale assiste, e invigila.

## Per siccità, e calore interno, ed esterno.

### Frammento.

Atto reflessione a quello, che viene scritto di Roma, the l'Eminentissimo Sig. Cardinale presentemente si trovi con lingua asciutta, con sete, e con calore interno, ed esterno per tutta la vita, il che si riconosce ancora col proccurar che egli fa di scoprirsi da' panni, che tiene addosso nel letto; si mette in considerazione se in un soggetto melancolico, magro, e adusto, come è l'Eminentissimo Sig. Cardinale, fosse bene da qui innanzi diradare quei medicamenti evacuanti, che con molta prudenza, e con tanto buon successo sono stati messi in opera fino al presente giorno. Si mette parimente in considerazione se sosse opportuno allargar un poco la mano nel bere acqua, o per dir meglio, nell'introdurre maggior quantità di umido nel suo corpo. Viene scritto di Roma, che un Medico di quegli, che a Sua Eminenza assistono, le diede a bere con molta prudenza una buona bevuta di acqua d'orzo; si crede quì, che egli desse nel segno, che egli facesse tal risoluzione con molta ragione: La siccità ne' corpi melanconici, e adusti è lima del calore. ed il calore è padre delle colliquazioni, e di qui avviene, che sovente avendosi intenzione di asciugare, per guarir qualche male, non si ottiene mai l'intento desiderato: per tal ragione dunque si potrebbe considerare, se sosse per essere di utilità all'Eminenza Spa il darle ogni mattina un buon bicchiere di siero di Latte depurato.

Per aridità di lingua, con dolori di cesta, e di stomaco, flati, e tosse.

#### Frammento.

Lodo, che prenda a vicenda la Cloccolata, e un brodo, ma che questo brodo non sia rad-dolcito con Zucchero, nè con Giulebbi di sorta veruna, ma sia brodo puro, e semplice, perchè così fatto, verrà facilmente, e col lungo aso ad introdurre nel corpo, che è gracile, e ne' fluidi scorrenti, e circolanti per esso corpo, una benigna, e nutritiva umettazione, ed un necessario raddolcimento di quelle particelle biliose, amare, e calde, che mescolate con essi fluidi son poi cagione, che il P. N. N. si senta pur ancora spesse volte amara la bocca, e singolarmente la mattina dopo il sonno, colla lingua arida, e secca, con parergli di avera alle volte come una siammella accesa nel mezzo di essa. Queste stesse particelle biliose son. quelle stesse, che sanno, che talvolta si senta doler le parti, come egli dice, intorno allo flomaco, e inquietate da fastidiosaggine di flati . E queste stesse particelle pur biliose mescolate con essi sluidi scorrenti nel corpo, e rigonfianti, e crescenti negli intrigati canali, che fi aggirano per la testa, e producendo in essi canali tensione, e punture, son quelle, che ora in un luogo, ora in un altro con grande incostanza, e variazione producono i dolori della testa, e colle medesime punture ne' canali della respirazione, producono quella tosse, che talora è affatto secca, e talora col gettito di un poco di flemma calorosa, che la mattina per lo più si fa sentire; tra 1 giorno no, e di notte quasi mai, ancorche alle volte in qualche congiuntura di soverchia applicazione si fac-

cia sentire anco tra giorno; ma questa tosse (come viene scritto) nel progresso di molti, a molti anni non ha mai apportato male veruno. Io dodo in somma l'uso de brodi a vicenda colla Cioccolata, e spererei gran giovamento, e gran quiete di umori con l'assuesarsi a a questo così fatto uso de' brodi.

Continuato questo uso per tutto quanto l'Inverno, potrebbe esser per fortuna cagione, che si potesse a Primavera tralasciar l'uso del siero scolato dal Latte; ma di ciò se ne potrà favel, lare allora in maggior probabilità, e con le

dovute considerazioni.

Oltre l'uso de' brodi, loderei un altro medicamento, e lo stimerei molto profittevole, ed è, se il P. N. N. si facesse aprire un cauterio nella parte interna di una coscia. M' immagi-Alborot- no, che a prima vista questo rimedio mettera to, tumul- in alborotto; ma se io non lo credessi oppor-

borote.

to, agita- tunissimo, non lo averei proposto; e prima di zione in- proporto, io l'ho molto bene esaminato nel alberame- mio pensiero, e tengo per sermo, che se si met-, to, voce terà in opera, ne ritrarrà col tempo molto pro-Spagn-al- fitto, e profitto di considerazione non ordinaria. Il secondo rimedio, che il P. N. N. scrisse

di aver messo in opera, si è il Tabacco in pol, vere, al quale fu configliato molti anni addietro, a fine di divertire la flussione catarrale da' denti, e dal petto, ma che egli fra giorno si serve di questo Tabacco in polvere forse più di quel che convenga. Non parmi di poterraccogliere dalla Scrittura istorica de' mali, che questa polvere del Tabacco abbia apportate giovamento considerabile; di più non comprendo, in qual maniera lo possa apportare, e perquali strade, o canali, anzi che piuttosto, se fi volesse ben esaminare l'affare : potrebbe dubitat-

Uso del si, che l'uso del Tabacco potesse portar qual-Tabacco che pregiudizio; e perciò io configlierei alme-può esser no a moderarir nell'uso col non ne prendere di soverchio, e più di quel che convenga.

# Per dolori periodici, che tormentano una Dama.

#### Frammento.

E Ssendo i dolori dell' Illustrissima Signora Marchesa dolori periodici, che ogni due mesi sogliono venire, o nel tempo delle purghe; sa di mestiere in prima stabilire, o supporre qual sa quella cagione, che ogni mese muova le purghe alle donne, del che i Medici non son molto ben d'accordo tra di loro, ed in due opinioni si dividono.

Quegli della prima opinione, seguitando la dettrina di Aristotile nel secondo, e nel qualto della Generazione degli Animali, credono che la sagione della mossa de'mestrui non ven-

ga da altro, che dal moto della Luna.

Quegli della feconda opinione attribuifcono: la cagione alla fola pienezza del fangue, credendo che il fangue raccolto, e nadunato in un mese, melle vena dell' utero distenda tanto les vene, finchè le medesime vene irritate si scarichino del soverchio sangue nella capacità dell' utero, e come vogliono alcuni altri, non seclamente nella capacità dell' utero, ma ancora Ragione

nella vagina di esso utero.

Queste due opinioni, se bene, e prudente ra per dimente si conuderano, sono più speculative, che mostrare, pratiche, imperocche quanto alla prima, ve che la Ludendo io per pratica, che in tutti i giorni del na non emese indisferentemente soglion venire le pur-pera nel ghe alle donne, non mi sento inclinato a cre-moto de dere, che la Luna sia cagione del moto de mestrui.

Lo spiega-

Quanto alla seconda opinione, che tiene, re gli esla sola copia del sangue stagnante ne' vasi dell' setti della utero Natura per via dim-utero effer la cagione de'mestrui, nè anco a flussi dun' questa mi atterrei, perchè non ha probabilità ignoranza alcuna, che il sangue, il quale per le leggi palese, per della circolazione si muove continuamente per chè non si tutte le parti del corpo, possa stagnare un metrova, che se intero ne'vasi dell'utero, e quando anco vi il Cielo potesse stagnare, quei vasi non sono capaci di abbia sortanta copia, quanta le donne in una sola purza nessuna gazione ne sogliono gettare.

nelle cose In oltre vediamo spesso, aver copiosamente zerrestri. le purghe quelle donne, che si macerano con Si veda digiuni, e con astinenze, e quelle ancora, che l'Astrolo- anno avute grandi emorragie, o sono uscite da gia con- lungho malattie. Di più repugna ancora all' vinta di anotomia medesima, essendo che aperti gli ute-Gemin. ri di quelle donne, che son morte ne giorni, Montana- che doveano aver le purghe, non vi è Scrittori. re anatomico, che abbia mai potuto osservare

questa turgenza de' vasi nell'utero.

Io per me dunque mi sentirei inclinato a credere, che la cagione movente le purghe delCagione, le donne non sia altro, che una sermontazioche muove ne, e questa sermontazione son di parere, che
le purghe si faccia non solamente nelle vene dell'utero,
delle Don-ma ancera in tutta la massa sanguigna; perchè
me. osservo, che le donne nel tempo delle purghe
non solamente anno travagli nell'utero, ma
ancera nel capo, nello stomaco, nel cuore,
ne' polmoni, nelle gambe, ed in tutte l'altre
parti del corpo. E di più osservo, che il sangue in quel tempo suol talvolta uscire dal naso, da' polmoni, dagli orecchi, dagli occhi, e
da altre parti; il che non avverrebbe, se la
fermentazione mestruele non si facesse in tutta

la massa sanguigna . . .

### Per una Febbre.

#### Frammento.

La seconda cosa da considerarsi è, che i prudentissimi Signori Medici curanti non si sentono inclinati a valersi in questa sebbre della bevanda dell'acqua, sospettando, che l'acqua non possa travagliare lo stomaco, e che dall' acqua sia stata cagionata non solamente la sebbre, ma ancora certi dolori di corpo, che sosfre il Signor Cavaliere, e tanto più che in Urbino l'acque sono più crude, e cattive, che

negli altri luoghi.

In questo secondo punto non si può dire altro, se non che prescrivendosi a'sebbricitanti il ber l'acqua, s'intende sempre acqua lodevole, e buona, e non avendoss buona ne' pozzi, e nelle fontane, fi usi l'acqua piovana di Cifterna, che è perfettissima. E non potendosi L' acque aver questa, si usi l'acqua cotta, perchè ogni nel cuoceracqua col cuocersi migliora molto le sue con-si si persedizioni: E non volendosi acqua cotta, si usiziona. acqua di erbe stillate, se non sia ricusata dall' infermo: o si usi acqua di orzo, ovvero la Ti-Lat.ptisasana de' Franzesi, che poco importa l' una, o na gruosl'altra cosa. Circa lo allargar la mano alla be- pa orzata. vanda della medesima acqua, questo si intende sempre con amorevole, e prudence discre-tezza, col crescere, e con lo scemare, secondo i fervori della febbre, e secondo i tempi della medesima sebbre, e secondo, l'intera siccità del corpo, e secondo le osservazioni delle urine, e dello stato della lingua, e della sete, ec. il che da chi è presente si può risolvere secondo il più, e secondo il meno. Ipocrate non ordinava il vino nelle febbri, e quando ne ordinò, lo prescrisse in tal maniera, che sosse una sola parte di vino con venticinque parti di acqua, e tiò a fine che quel tantin tantin di vino aju-Op.del Redi Tom.VII. taile L

tasse quell'acqua a penetrar più facilmente ne' soliti luoghi, e bisognosi di essa. Del resto l'acqua come acqua è dissicilissimo, che possa cagionare dolori di corpo, e di stomaco. Più sacile, anzi facilissimo si è, che sieno cagionati dal ribollimento, e dalle punture di quella bile, che ne' corpi de' sebbricitanti suole imperversare, ribollire ec. e però in questo affare sempre mi rimetto alla prudenza oculata di chi afsiste, che può operare molto meglio di un Medico lontano.

Quanto al terzo punto del non potersi più pigliare Cristieri, senza grandissimo travaglio, non so che dirmi: E bisogna accomodarsi a quel che si può, ed all'impossibile non siamo

obbligati.

E se gli Eccellentissimi Signori Assistenti anno determinato di non valersene, se non in gran bisogno, sa di mediere rimettersi alla prudente determinazione di essi, che si varranno di qualche altro innocente ajuto, quale è la pura, e semplice semplicissima polpa di Cassia, o altra simile cosa, ec.

# Per dolori di Gotta, e travagli renali.

#### Frammento.

Con un si- T A Vipera è un animale , che col morso migliante La avvelena, ed il più delle volte cagiona efprincipio fetti si fieri, e terribili, che mettono la vita encomincia degli uomini in grandissimo pericolo di morte, un altro Contuttociò la Vipera è dotata di una tal naturalezza pacifica, e innocente, che se non ven-Consulto. ga stuzzicata, e irritata, non si avventa mai per lett. posto nel ipontaneamente a mordere, e per conseguenza non cagiona male alcuno, anzi le sue carnidi-Tom. VI. ventano un alessisarmaco, ed un rimedio giodi queste vevole, come dicopo i Medici, a molte, e mol-Opere. te malattie. I mali, che di presente offendono

Il Signor Abate Siri, sono della natura della Chi fosse Vipera, imperocchè, a mio credere, se non questo Sig. saranno soverchiamente stuzzicati, e ostinata Abate Siri mente irritati, non gli cagiqueranno mai pe-si legge di ricolo vermo di morte, anzi saranno a lui sopra a c. come un preservativo per farlo vivere lunga-9. ove è un mente. Sembrerà forse un Paradosso questa ul altro Contima mia proposizione, ma ella è una verità sulto, per infallibile; imperocche quei dolori di Gotta plaGotta di quei travagli renali, e quei sospetti di dover questo mepresto morire, mentre sieno frenati, e ben re-desimo Ingalati dalla ragione superiore, potrebbana ef fermo, che fer cagione, che egli si astenesse da tutte quel- è note per le cole, lequali possono essere pregiudiciali al-le stampe. la sua sanità, e mettesse in opera tutte quelle altre, che cooperano al lungo vivere; e così per confeguenza lunga farebbe la sua vita, e di questo io ne ho tusta quella certezza, che si può umanamente conseguire delle cose suture. Bisogna adunque investigare quali sono quelle cose le quali possono irritare, e render sediziosi i mali del Sig. Abate, e quali altresì sono quelle altre, che possono portar giovamento alla di lui sanità. Io ne seci meneione nelle considerazioni, che sopra di ciò la settimana scorsa mi fu comandato di scrivere, ed a quelle mi rimetto. Soggiugnerò nulladimeno quì di nuovo qualche altra cosa, che ricaverò dalla lettera del medesimo Signor Abate, il quale si compiacerà di credermi, se io gli dico, che con molta prudenza, e degna di un par suo ha riaperto l' uscio alle visite, perche la malinconia della solitudine, non solamente non suffraga all' estirpazione, ed alla guarigione de' mali,, ma coopera molto, che essi mali si radichino profondamente ne' nostri corpì, in quella guisa appunto, che l'erbe disutili, e malesiche allignano con facilità, e si mantengono per le strade solitarie, e non praticate: Che perciò un gran maestro dell'antica medicina, ci volle lasciare scritto, che tutte le malattie de' cor-Pi son cagionate dalle malinconiche afflittive

perturbazioni dell' animo solitario, le quali sempre più pigliano piede, e sempre più guadagnano campo, e sempre nuove malattie producono, le quali malattie anco alle volte nella solitudine appariscono maggiori del vero, perchè sogliono per lo più rimirarsi dall' intelletto appassionato, con quella sorta d'occhiali, che non impiccolisce, ma aggrandine, gli oggetti.

Dice il Signor Abate nella sua lettera, che da' soli Serviziali ha ricavato giovamento. Io lo credo, e lo tengo per certo, e potrà Sua Signoria osservare, che nelle prime mie considerazioni scrissi, che questo era il solo rimedio da frequentarsi con sicurezza, e con cer-

tezza di utile.

Quanto poi si appartiene a' medicamenti, che provocano l'orina, e son creduti rompere i calculi delle reni, e farli uscir tuori, e che da' Medici con bel vocabolo Greco si chiamano antinefritici; sieno pure di rado adoperati dal Signor Abate, perchè questi tali per lo più sogliono risvegliare il cane, che dorme, e per lo più ancora costumano introdurre nel sangue particelle sovrebbondanti di suoco, e di sale, Ie quali portano notabilmento detrimento all' universale sanità, e rinfrancano, e fortificano se cagioni delle flussioni podagriche. Non biasimo però i diuretici, o antinefritici di tempesata natura; e tra questi ho esperimentato utilissimo, e oltremaravigliosamente utilissimo l'uso della bevanda dell' erba Tè, la quale non sosamente repurga li reni, ma parimente fortifica lo stomaco, e toglie via la sete....

Per non lasciare nulla indietro di ciò, che si trova inedito del celebre Francesco Redi appartenente a Medicina, e che giudicato viene degnissimo della pubblica luce; è paruto bene di porre in questo luogo, dopo i Confulti tronchi, ed impersetti, un' Istoria Medica, con due altri Frammenti concernenti simil materia, prima di passare ad alcuni Opusculi interi dello stesso Autore.

Istoria della sterilità di una Dama, e de'rimedi senza frutto usati per guarirla.

Illustrissima Signora N. N. di età di 26. in 27. anni, di abito di corpo moderatamente gracile, di temperamento melancolico, di spirito elevato, vivace, e brillante, ancorchè sieno già più di cinque anni, che si è maritata, e ad un Marito giovane, e sano, non è mai ingravidata, benchè abbia fatti molti, e molti medicamenti a questo essetto: Onde ora desidera di sentire il parere di uomini Eccellentissimi nell' Arte medicinale, acciocchè la consiglino, se debba ricorrere a nuovi medicamenti, ed a quali, o pure se debba astenersene totalmente. E perchè possano con più sondamento consigliarla, ha stimato necessario, che pervengano a loro le infrascritte notizie.

In primo luogo si dee sapere, che questa Illustrissima Signora nell' età sua di anni quattordici, e mezzo, cominciò ad avere quelle espurgazioni sanguigne, che regolarmente ogni mese sogliono aver le donne. Cominciarono queste purghe con buon colore, ma non in nol ta quantità. Per lo più posticipavano tre, o quattro giorni, ancorchè talvolta, sebben di rado, anticipassero qualche poco: Ma anticipessero, o posponessero, la Signora sempre intiquel tempo avea qualche piccolo doloretto nella regione del ventre inferiore; e così continuò lo spazio di quattro anni. Verio il diciottesimo anno dell'età sua cominciarono le purghe a scarseggiar più del solito; onde cominciò la Signora à perdere del natural suo solito buon colore, impallidì, smagrì, si fece più melancolica, che per avanti non era stata, e qualche poco ancora più di prima fu infestata da' dolori nel ventre inferiore nel tempo delle meltruali evacuazioni: Ma non senti mai debolezza, o fiacchezza, nè mai fi lamento di dolore di testa. Nell'anno ventunesimo, nel quale poi si maritò, cominciò ad avere maggiore scarsezza di mestrui con una più lunga posposizione, ed osfervo, che diveniva più magra del solito, provando inappetenza grandissima ad ogni sorta di cibo. In somma da che ella è maritata in quà non ha avuto mai delle sue purghe più che tre, o quattro panni di color ragionevole nello spazio di sette, o di otto giorni , mentre avanti il maritaggio soleva avere per lo più sette o otto panni. Ed ora, nel tempo ch' io scrivo, la suddetta searsezza delle purghe non solamente è augumentata, ma il loro colore, che prima era ragionevolmente buono, è divenuto più cattivo, scolorito, e quasi acqueso, e talvolta di colore tra'il nero, ed il verde.

Fatta la suddetta prima considerazione intorno allo stato delle evacuazioni mestruali, in secondo suogo si dee offervare, che questa Illustrissima Signora insir nell' età più renera comisciò a patire di un stusso bianco, che da essa per la fanciultezza non su osservato, nè sattone casa sino all'erà più adulta. Dopo che su maritata, crebbe un poco questo tal flusso bianco, il quale è continuo sì, ma in poca copia: Ed avendo io voluto osservare quanto ne poteva venire in un giorno intero, vidi, che appena avea macchiato un panno per la larghezza, e per la lunghezza di due dita. E' ben vero che in quel tempo dell'osservazione la Signora stava meglio; imperocchè quando ellane sta peggio, la macchia apparirà il doppio più dell'accennata, nè più cresce ancorchè sossero fatti moti, o esercizi violenti. Del resto la materia del flusso non è sempre ad un modo nella sustanza; conciossiacotache talvolta è acquosa, alle volte è viscosa come una chiara d'uova, e alle volte è più dirotta, e quasi simile al Latte. Il colore per lo più è bianco, ma alle volte, e particolarmente quando la materia è viscosa, pende un poco poco al gialletto. Non ha mai avuto grave odore, ne mas hà cagionato alla Signora nè prurito, nè dolore, nè escoriazione alcuna in quelle parti, dalle quali scaturisce; nè mai ella si è lamentata in tempo veruno, di dolore nella regione de'lombi, o de'reni.

In terzo luogo si dee considerare, che questa Signora nella regione della milza si lamenta non di rado di un senso dolorisico non molto grande, il qual senso dolorisico è vagante, mapiù si stende verso il pube. Non lo sente però mai, se non quando colla mano tocca, e preme la regione di essa milza, e l'altre parti circonvicine. Del resto in tutto il ventre inferiore, nel quale a giudizio del tatto non sono nè durezze, nè tensioni, ha la Signora un continuo mormorio di stati, rugiti, e borbottamenti, da essa assomigliati a un dibattimento

di acqua in qualche gran vaso.

In quarto luogo si osservi, che questa Signora, la quale non avea mai patito di dolor di
testa, un anno dopo, che su maritata, cominciò ad essere affitta da una emigrania, che per
lo più l'infestava ogni otto giogni periodica.

mente ora nella parte destra, ora nella sinistra, e talvolta nella parte posteriore. Quando ha l'emicrania, non vomita mai, ma vi avrebbe stimolo; e se talvolta ha vomitato (il che avviene di radissimo) le materie sono state viscose, di sapore acido, con qualche mescolanza d'amaro, e di colore pendente un poco al giallo. Egli è ben vero, che da quel tempo in quà, che la Signora ha usata l'immersione ne' Bagni di Peccioli, l'emicrania ha diradato qualche poco i suoi periodi; e nel tempo, che l'emicrania si sa sentire, suole la Signora avere copiosa evacuazione di urine scolorite, acquose, e sottili. Oltre l'emicrania si è lamentata, e si lamenta ancora d'una piccola flussione catarrale ad un dente guasto, e carioso, la qual flussione, a giudizio del sapore, si accosterebbe più al salato, che all'insi-

Dinto .

Quanto al resto, la Signora non ha mai sete, nè mai ha fame; ed ancorchè stesse 24. ore intere senza mangiare (come sovente ha esperimentato) nulladimeno non le vien mai appetito, ma bensì languidezza. Dorme benissimo dieci ore per notte, senza svegliarsi, e dormirebbe più. Le dolgono un poco le gambe, nel falir le scale, e sente qualche poca di gravezza, o affanno; ma ciò non ostante ell' è prontissima al moto, sciolta, e franca. Quando sta lungo tempo in piede, ed anco senza questa occasione, le pare di sentir peso nelle gambe dal ginocchio in giù, e vi osserva soventemente qualche tumidezza, nella quale non resta l'impressione del dito, se con esso dito venga premuto il luogo della tumidezza. Le pare d'aver sempre lo stomaco acquoso. Di quando in quando ha certe smosse di corpo stemperate, il color delle quali pende molto nel giallo; fuor di queste, suole per ordinario quasi ogni giorno avere il benefizio del corpo in quella conformità, che lo anno i fani. I cibi refrigeranti è parso sempre, che le portino giovamento, e diletto; ma poi dice di sentirne qualche nocumento allo stomaco. Da' cibi caldi non ne riceve detrimento, ma riconosce in

fine, che le mandano vapori al capo.

Quanto ad altre malattie non ha avuto in vita sua cose di considerazione. Solamente nel diciannovesimo anno, su sorpresa da una disenteria, per la quale non sece altri medicamenti, che di pigliare alcune cose astringenti. Nell'anno ventesimo, in tempo di primavera; su assalità da alcune sebbri, che solamente durarono cinque, o sei giorni, ma quando si partirono, lasciarono la Signora più smagrita del solito, e con questa occasione su allora, che ella cominciò ad accorgersi de'slati, e rugiti negl'Ipocondri, come di sopra si è detto.

Molti sono i medicamenti, che dalla Signora sono stati satti sotto la direzione di diversi Medici, a fine di poter sar de' figliuoli, di liberarsi dal sluor bianco, di ssuggir la magrezza ec. In primo luogo, qualche: tempo dopo che su maritata, sece due piacevoli purghe, e bevve vino acciajatò a passo, e le purghe surono dirette ad aprire i' ostruzioni, e ad ammollire, ed umettare, ed impinguare. Da questo medicamento ritorno un poco di miglior colore, ma non durò per lungo tempo, perchè ritornò presto ad impallidire, ancorchè non i-

smagrisse di vantaggio.

Un anno dopo questo suddetto medicamento, nel mese di Maggio, si purgo di nuovo, come dicono i Medici, con purga semplice, e composta, e poscia prese l'acqua del Testuccio.

Al Settembre si purgò, e si ripurgò di nuovo, e bevve per molti giorni l'acqua della Fi-

concella

L'anno seguente nel mese di Maggio, prese per molti giorni ogni mattina un bicchiere di Vino solutivo, e dopo se ne passo al Latte di Capra serrato, e raddolcito con siroppo rosato secco per trenta giorni; Dopo di che per altri trenta giorni, uso la polvere viperina, e certe pillole astringenti. Prese ancora certo bolo bianco per lo spazio di dieci, o di dodici giorni: Il tutto senza urile, e senza danno apparente.

Dopo molti, e molti mesi, ricorse a un decotto di China, di Sandali, e di Salsapariglia con Cicoracei, fatto in brodo di Poltastra; dal qual medicamento sentì qualche utile alla

tella, ma non già al fluor bianco.

Prese poscia di nuovo per la seconda volta il vino solutivo per molti giorni, e dopo di esso lungo tempo la polvere de' coralli, ed altre polveri astringenti.

L'anno prossimo passato si purgo, e si ripurgo di nuovo con Cassia, e brodi medicati; e usò un impiastro d'Attemissa applicato al ven-

tre inferiore.

Questo Maggio prossimo passato, ha ripreso di nuovo il vino solutivo per la terza volta, e dopo di esso è andata a' Bagni di Peccioli per immergersi (come ha satto) per 20. giorni continui, stando nel bagno quattr'ore la mattina, e quattro la sera. Tal' immersione pare, che abbia portato un sol giovamento, ed è, che l' emicrania ha diradato i periodi, e talvolta non sono così sieri, e dolorosi.

Oltre il fuddetto Bagno di Peccioli, ha ancora usato il Bagno di acqua dolce, ma non a

lungo tempo.

Per recapitolare in breve quello, che di sorra è stato scritto: questa Illustriss. Signora in oggi, ancorchè sieno già quasi sei anni, che abita con marito giovane, e sano, non è mai ingravidata. Ha scarsezza di mestrui, e di non buon colore. Ha un antico continuo, benche picciolissimo, sluor muliebre. E' sottoposta ad un' emicrania, la quale l' insesta più di rado, che prima non saceva. Ha qualche poca di rumidezza nelle gambe, gravezza ed assanno nel salir le scale, ma con tutto ciò è svelta nel moto, e prontissima. Ha rugiti, e borbotamenti

menti negli ipocondri, e particolarmente nella milza. Sente in bocca una piccola flussione, che inclinerebbe al salato. Non ha sete mai. Ha inappetenza continua. Dorme benissimo. Ha fatti tutti i sopraccennati medicamenti. Desidera sapera se debba farne de' nuovi, e quali debba fare, o pure debba astenersene affatto.

### Come discenda l' uovo nell' utero.

Frammento di Difcorso.

Si legga fopra quefta materia l' Istoria deltaGene-

He ogni animale nasca da un uovo sab- razione bricato nell'utero, è opinione già invec-dell'Uomo, chiata. Più moderna è quella di coloro, che e degli Atengono, che quell'uovo non si seccia nell'ute-nimali del ro, ma che bello e fatto vi caschi dentro dal-Sig. Antole ovaje, e queste ovaje tengono che sieno que' nio Vallidue corpi, che fino ad ora sono stati chiama-snieri. Soti testicoli delle semmine, i quali testicoli dal pra questa Falloppio, e da altri Anatomici furono offer- altrest si vati effere un aggregamento di piccole vesci- parla dal chette impiantate in una sustanza membranosa, nostro Aucorredate di vene, e d'arterie, e piene di un ture nel Toliquore limpido, il quale essendo cotto induri-mo V. delsce come la chiara dell'uova degli uccelli, ed le sue Opeha lo stesso sapore ancora. Queste vescichette re ed in son l'uova, le quali, quando anno acquistata questo. la loro naturale grandezza, e maturità, e che poscia son secondate dall'aura prolifica del seme maschile, cominciano subito a perdere la loro trasparenza, e ad essere cinte, e circondate da una certa sustanza glandulosa, la quale appoco appoco crescendo comprime l'uovo, che per esser maturo, facilmente si stacca, e lo necessita a scappar suora per un sorame, che s' apre nel mezzo di essa sustanza glandulosa, il che ne'Conigli suol avvenire tre giorni dopo il

pe il ceito, ma molto più tardi nelle Vacche. nelle Peçore, nell' Afine, e in altri animali grandi. Il forame di questa glandulosa sustan-2a, che da essa si innalza come una papilletta, non si vede, ne si trova mai aperto, se non immediatamente avanti l'espulsione de ll' uovo, e dopo ancera l'espulsione per molti giorni. Insino a qui ogni cosa va benissimo, ma ora ne viene il busillis, e lo imbroglio maggiore, cioè il mostrare come l'uovo maturo spiccato dall'ovaja non caschi nella cavità dello abdomine, e come, e per qual via egli se ne vada nell' utero. Dall' utero di qualsilia femmina nascono due corpi in Foggia di trom-Gabbriello be, che perciò tube Fallopiane dal nome del primo offervatore fono state chiamate, ed ora

Fallopio morì nel 1362.

Modanese, con nome di ovidutto si dicono da' moderni. Publ. Pro- La più sottile estremità di queste tube, o ovifessore di dutti nasce dall'utero; la più grossa estremità, Medicina la quale ha un forame aperto nel mezzo, do-, nello Stn- po alcuni ravvolgimenti, va.a terminare in vidio di Pa- cinanza dell'ovaja delle femmine, e si congiudova, ove gne poi con essa ovaja, mediante una certa espansione, o dilatazione membranosa, la quale ne'quadrupedi, partendosi dall'estremità dell' ovidutto, abbraccia l'ovaja in quella istessa guisa, che l'infundibulo negli uccelli si attacca alla regione lembare, e all'ovaja di essi uccelli. Nelle donne non v'è questa espansione membranosa, ma in sua vece l'estremità più grossa dell' ovidutto all' ovaja si congiugne con certe fimbrie intagliate a guisa di foglie, onde l'uovo maturo e fecondo, mentre è cacciato fuor dell' ovaja tra le pieghe di queste simbrie, va ad entrare nell'ovidutto per quel forame, che è aperto nel mezzo dell'estremità di esso ovidutto, e così per esso sdrucciolando va a posarsi nella cavità dell'utero. Questa è l'opinione de' moderni, tra' quali qualche cosa ne accenno il Wan Horn, ed ora ultimamente per extensum ne ha scritto Regnero de Graaf in un Libro stampato in Leiden nel 1672. b

To pai non so se mi eard lascinta intende-

#### Dell'unione de' vasi del cuore nel feto.

#### Frammento,

To non so, se avrò tanto giudizio da sapermi spiegare in modo, che V.Rev. mi possa intendere circa quello, che ella desidera di sapere intorno all' unione de' vasi del cuore in quel tempo, che l'animale si trova nell' utero della madre. Mi ssorzero di servirla con più chiarezza che sia possibile, e perciò mi converrà tralasciar molte minuzie, e starmene su le

cose più generali.

Supponga V.Rev. per vero, che il cuore degli Animali bipedi, e quadrupedi ha due cavità, o ventricoli: Nel destro ventricolo stanno impiantati due gran vasi tronchi, uno de' quali si chiama vena cava, e l'altro vena arteriosa. Nel finistro ventricolo pur sono due gran vasi, cioè l'arecria magna, l'arteria venosa. Supposto questo, sappia V. Rev. che il sangue per la vena cava se ne va per entrare nel destro ventricolo del cuore, ma non vi entra tutto, perchè il tronco della vena cava è unito, e attaccato col tronco della arteria venosa, la qual arteria venosa, come si è supposto di sopra, imbocca nel finistro ventricolo del cuare. Ora nel più basso luogo dove son uniti questi due tronchi della vena cava, e dell'arteria venosa, vi è il forame ovale, onde il sangue venendo per la vena cava entra pel forame ovale nell' arteria venosa, e da essa arteria venosa passa nel finistro ventricolo del cuore, e dal sinistro ventricolo del cuore entra nell'arteria magna, e dall'arteria magna scorre per tutto il ectbo .

Il sangue poi, che entra nel destro ventricolo del cuore, se ne va a nutrire i polmoni per la vena arteriosa. Ma perchè questo sangue sarebbe troppo per loro, che ancora hanno i vasi compressi, e rimarrebbono suffocati, perciò la natura ha inventato un' altra strada, per la quale scorra parte di questo sangue, che dal destro ventricolo, per la vena arteriosa, andrebbe a polmoni: E la strada è, che nel seto ha fatto nascere un breve canaletto arterioso, il quale nasce dal tronco della vena arteriosa, e va a impiantarsi nella arteria magni. Questo canaletto, pochi giorni dopo la nasci-ta del feto, perde la sua cavità, e diventa un ligamento, e finalmente svanisce, e si perde. Svanisce ancora, e si serra il sorame ovale. Imperocché nella parte più declive del forme ovale, la natura vi fece nascere una certa membrana, la quale si stende nella cavità della arteria venosa, e vi lascia passare il sangue, che in esta entra dalla vena cava; ma se il sangue dalla arteria venosa volesse ritornare indietro nella cava, questa membrana l'impedisce aguisa d'una valvula. Or questa membrana, quando il feto è nato, e che non passa più sangue pel forame ovale...

## Per una Idropisia ascitide.

O concorro pienamente, e di buona veglia con la dotta e prudente opinione dello Ecrellentissimo Sig. Dottor Geminiano Antonio Doglia Marchetti, che questa Nobil Signora, de' mali della quale mi è stata fatta veder la Relazione, sia in oggi idropica ascitica (a) per cagione di un trasudamento, o gemitio di sieri nella cavità dell'addomine, eforse ancora per qualche piccola rottura di qualcheduno di quei canali linfatici, che scorrono per le viscere contenute nel medesimo addomine. Oltre questa principalissima, e considerabilissima malattia, vi è ancora di più, come lo stesso Sig. Dottore afferma, che la linfa, ed i sieri, ed il sangue, ed il sugo nerveo, ed altri fluidi sono pregni di sali acutissimi pungentissimi; onde due o tre volte l'anno ella è fottopposta a febbri acute con deliri, e convulsioni, o moti convulsivi sastidiosissimi; Cose tutte sommamente difficili da vincersi e superarsi, non ostante che la Signora sia per ancora giovane; Ma ancorchè giovane priva di quei benefizi, che ogni mese alle donne sogliono necessariamente avvenire. Che si ha egli dunque da fare per servizio di Sua Signoria? per portarle qualche bramato sollievo? e per allungamento più che sia possibile della sua vita? e per consolazione de suoi Sig. Parenti, che tanto, e tanto la desiderano? Non si possono prendere altre strade, che quelle sesse, che sono state saggiamente accennate dal Sig. Doglia: Cioè evacuare con piacevolezza i sieri, e la linfa per secesso; e proceurare altresì, che la natura si avvezzi a scaricarsi per la sicura, e uti-

<sup>(2)</sup> In questa specia d' Livopissa ne vagiona il nostro Autore altrest a c. 45. e 182.

utilissima strada della urina (a).

Quei leggieri, e piacevoli solutivi di quando in quando replicati, che altre volte ha posti in opera, saranno utilissimi, e particolarmente se saranno in bevanda, e raddolciti con la manna, ovvero col giulebbo aureo, e se dopo due ore di avergli presi, la Signora beverà una libbra di decozione di Legno Palo, che per altro nome è detto Legno Nefritico, fatta detta decozione in Acqua di Parietaria stillata, o di Capelvenere, ovvero in qualfisia altra Acqua diuretica : ed attima sarebbe, per un' Acqua comune quella di Pisa (a).

I detti leggieri e piacevoli solutivi potrebbono vigorarli con lo aggiuanervi a ciascune di essi venticinque o trenta gocciole di Acciajo potabile della Fonderia del Serenissimo Gran-

duca di Toscana.

In vece de' soprammentovati solutivi si petrebbe mettere in opera un vino solutive calibeato, che pur vien proposto dal medesimo Sig. Dottor Doglia, e potrebbe rendersi solutive con la Sena, col Rabarbaro, col Mecioacam, e son la Manna; e si potrebbe prendere la mattina a buon' ara un giorno sì ed un giorno no: evvero un giorno sì, e due giorni no. Bevendo due gre dopo, come ho detto di sopra, una libbra di infusione di Legno Palo ; la quale è grata al gusto, di bel colore, e per conseguenza da non dispiacere alla Signora: e tanto più che non folamente si può raddolcire con un pocó di zucchero, ma ancora rendersi acida col fugo di limone, o di arancia, e può ancora

(a) I Solutivi gagliandi potemane in tal cafo far erefeere il male, rompendo i vasi linfatici, che nel basso ventre si contengono, per via de loro fiimeli.

<sup>(</sup>b) Dioscoride attribuisce al Capelvenere la virtil di promovere le orine trattenute, e al di lui parere si accorda quello degli altri più eccellenti Scrittori Bot**e**nici .

accomodarsi conforme si acconciano le acque cedrate, ed altre simili acque, o sorbetti, che

si bevono la state per galanteria.

Non ostante che la Signora pigli il suddetto vino solutivo acciajato, i suddetti Siroppi piacevoli solutivi, vigorati con la tintura di acciajo; simo necessario, che un giorno di mezzo, tra un solutivo, e l'altro, ella prenda un serviziale piacevole satto di solo brodo, zucchero, e sale senza la giunta di altri ingredienti medicinali.

Le mattine tra un solutivo, e l'altro stimerei opportunissimo, che la Signora prendesse ot- I Popoli to once di bollitura di quell'erba, la quale è dell'Indie chiamata erba Tè, e da altri è chiamata Cià. Orientali Questa è diuretica, e amica, e corroborativa usano fredello stomaco, e potentemente disoppilativa de' quentemécanali, che scorrono per i corpi umani, e par-te la baticolarmente delle viscere del ventre inseriore: vanda del e di più è grata al gusto, onde la Signora do Tè. Di vrebbe prenderla volentieri, e di buon animo. questa ne

Avanti la bevuta suddetta, ottima cosa ed ha parlato opportunissima sarebbe se la Signora immedia-il Redi tamente inghiottisse due pilloline di dodici gra-nelle note ni l'una, di trementina Veneziana, cotta pri-al suo Dima nell'acqua, acciocchè ella possa ridursi in tirambo. pillole. L'utilità di questo medicamento è mol-

to ben nota in questi casi a tutti i Professori. A prendere di Medicina, essendo diuretico, e perche anco-per bocca ra, come ci lasciò scritto uno de' primi Maestri; la Tremenomia viscora elegantissime repurgat. E se que-tina le uri ste due pilloline di trementina si sortificassero ne acqui, con tre, o quattro gocciole di Balsamo Perua-stano un' no, o Tolutano, sarebbono maggiormente la odore di loro operazione di muovere l'urina, di corrobo-viole mamarare la stomaco, e di repurgare tutte le visco-mole assare ostrutte, e mal condotte del ventre inseriore. grato, come

Se in alcun male vi è necessaria la regola ne scrisse della vita, e lo astenersi da' disordini, in que al Redi il sto di questa Nobil Signora è cosa più che ne-Sig. Dott. cessarissima a voler vivere lungamente; e cer-Giuseppe Op. del Redi Tom. VII. M ta-del Papa.

nella ma tamente senza la continuata esatta, e lunga reravigliosa gola di vita ella andrà sempre peggiorando, e sua lette-da medicamenti non solamente non caverà va, dell' srutto veruno, ma ne caverà sempre detriumido, e mento.

del secco, Che è quanto ho potuto brevemente dire: stampata E prego Iddio benedetto datore di ogni nostro in Firenze bene, che voglia concedere alla Signora, eda l' Anno tutt' i suoi Signori congiunti ogni più deside1681. a c. rata consolazione.
165.

# Per una Vertigine tenebrosa in un gran Personaggio.

HO letta, ed esaminata l'esattissima, e diligentissima Relazione de' mali del Sig. N. N. e di quei tanti, e tanti medicamenti, che dal principio della sua vita sino in 70. anni per mano di diversi Medici ha messi in opera. Mi viene comandato di favellare intorno ad esi, ed io ardirò di favellarne con quella ingenuità, che suole essere propria, e del buon Cristiano, e dell' Uomo da bene, e dell'uomo d'onore, ed il mio favellare concluderà questo: Che se il Sig. N. N. vorrà vivere lungamente, egli potrà farlo, e potrà godere di questa felicità; mà tra questa felicità del lungo vivere sa di mestiere, che egli si contenti, ed accomodi l'animo suo a credere, che vi ha da essere tramischiato qualche piccolo, e tollerabile languore, il quale è compagno inseparabile di tutti coloro, che lungamente vivono.

Io leggo nella Relazione, che questo Signore (e son paròle di essa Relazione) io leggo, dico, che sino dalle sasce mostrò poca buona sanità, e che da allora insino al presente tempo è stato frequentissimamente sottoposto a' dolori

di telta, vertigini ec. Leggo altresi, che da diversi medicamenti fatti e nella puerizia, e nell' adolescenza egli non ne ricevè allora altro, che detrimento notabile, che lo pose poi in gran pericolo della vita, dal qual pericolo uscito, prese l'Acciajo, usò i Bagni d'acqua dolce, ed il tutto senza verun profitto. Prese di poi il siero, replicò l'acciajo, ed i bagni di acqua: dolce, e sempre senza ricevere giovamento; siccome da cura veruna egli afferma di non lo aver mai ricevuto, eccetto che gli parve di ricevere gran sollievo dalla destrezza d'un Medico d'Ancona, il quale gli diede in un istesso tempo l'Acciajo col Rabarbaro, col siero, e coi bagni. Gli parve parimente di restar consolato dall'uso frequente de' clisteri, da' quali ricevè tanto sollevamento, che dove s'era reso quasi impotente a qualunque applicazione, ha potuto col benefizio di essi clisteri esercitare cariche laboriose, e di alto maneggio. E' stato solito purgarsi ogni anno una o due volte, e benchè il giorno della purgazione si sentisse sgravare, nulladimeno la notte seguente quasi sempre li sopravveniva un gravissimo dolore di testa, che li durava tutto il giorno edaltri appresso. Nell'età di 55, anni prese la polvere di Vipera nel mese d'Ottobre, ma più tosto con nocumento, che con giovamento. Alla Primavera pigliò l'acqua della Ficoncella, la quale finita di prendere, ne ricavò un male gravissimo di vertigine con accompagnamento di altri accidenti. Avendo usato per l'addietro medicine evacuative gentili, delicate, e piacevoli, fece patlaggio per configlio de'Medici ad usarne delle più gagliarde; queste più gagliarde cagionarono nel suo corpo maggiore sconcerto di quelle prime. Si medicò poscia per 5, mesi continui in Napoli da un Medico, che credeva. che il male venisse da freddezza di stomaco, ma con pessimo successo, e con ridurlo in pessimo stato, dal quale appenna nello spazio di 3. anni cominciò qualche poco a riaversi, an-M 2

corchè da altri Medici, che aveano contrarià opinione da quella di quel primo, sosse stato diversamente trattato. Volle in questo mentre il Sig. N. N. reiterare i Bagni d'acqua dolce, ma con poco buon successo, come altresì con poco buon successo usò i Bagni di Napoli, e alcuni stillicidi refrigeranti sopra gl'ipocondri, e poscia in processo di tempo le ventose tagliate, e scarificate, ed un Vessicatorio al collo, ma con danno più tosto, che con giovamento. Si è cavato sangue dalle vene emorroidali; ha usate evacuazioni epicratiche; si è servito per cinque o sei giorni del Tartaro vitriolato. ma per li gravissimi accidenti sopravvenuti su di necessità il tralasciarlo. Non vò rammentare i clisteri di latte, i sughi di cicorea e di borragine, ma solamente voglio dire, che io non mi maraviglio, che questo Signore non sia

Si vede, guarito da' suoi mali con tanti e tanti meche il Redi dicamenti; ma bensì mi maraviglio, che egli aveva una sia vivo, e che tanti e tanti medicamenti non gran pau- lo abbiano ammazzato, e se non lo hanno fatra de' me- to, ne può rendere grazie alla bontà Divina, dicamenti, la quale forse lo riserba a grandissime cose, e come quel- può saperne grado alla sua buona naturalezza li, che pos- forte, robusta, e ferrigna, la quale in un istessono am- so tempo ha potuto, e saputo reggere, e schermazzare, mirsi dagl'insulti del male, e dalle offese delle se dalla medicine. Ma se tante medicine per 70. anni prudenza continui adoperate non hanno mai apportato d'un Medi-a sua Signoria la desiderata salute, che s' ha co discreto egli da fare da qui avanti di tante medicine non sono a-intorno, e di tante medicine di diversa natudoperati. I ra? Io per me sarei di parere, che si tralascias-Greci chia-sero tutte le sorte di medicamenti eccetto almano, col cuni pochi familiari, piacevoli, e gentili da innome di trodursi nel corpò più tosto sotto sorma di vitpapuaxor to, che sotto forma di medicamento. Le matanto il lattie di questo Signore, a mio credere, hanveleno, che no natura simile alla natura della Vipera. La il medica- Vipera è un animale perfido, cattivo, che col mento. morio avvelena, e coll' avvelenare uccide, ma

se la Vipera è lasciata vivere in pace, se nonVeggasi ciò è stuzzicata, se non è irritata, non si avventa che scriffe mai per suo naturale issinto nè a mordere, nè il Redi al ad uccidere persona veruna. Ma quali son oraSig.Co.Lole malattie, che presentemente sono le più ri-renzo Masentite nell' offendere questo Signore? E qualigalotti nelsono le cagioni, che producono esse malattie? le osserva-Non è difficile il ritrovarle, nè meno è diffi- zioni incile il dirlo, almeno per quelle conjetture, che torno alle sono mostrate a me dal mio debole modo d'in- Vipere. tendere, il quale di buon cuore, e con ogni sincerità si sottomette al giudizio di ogni migliore, e di ogni più alto intendimento, e me ne sbrighero con pochissime parole, perchè m' accorgo molto bene, che grande, ed esperimentato è il valore di quel valent' uomo, che ha distesa la Relazione, e che per ciò basti un sol cenno indicativo del mio credere. Io credo dunque, che in oggi il male del Sig.N.N. non sia Appresso a' altro, che quella malattia, che da' Medici è Greci la chiamata Vertigine tenebrosa, congiunta con Vertigine dolore di quelle parti, nelle quali si ruota que- fu detta sta Vertigine, cioè a dire nella testa; il che Siros. Di produce ancora come suole produrre in tutti questa ne quanti gli altri uomini qualche melancolica ap-ragiond Iprensione. Questi mali hanno la lor sede nel-pocrate; e la testa, ma la loro cagione ha la sua sede in tra i moluogo molto dalla testa lontano; imperocchè ioderniTomcredo, che tal sede sia e nello stomaco, e nel masoWilpiloro, ed in tutto quanto il lunghissimo e rav-lis quando volto canale degli alimenti, ec. Credo in som- tratta de' ma, che la cagione del male del Sig. N. N. non mali, che Tia altro, che un miscuglio di certi fluidi so- appartenverchiamente acidi, e soverchiamente salsugi-gono al Canosi, i quali mescolati insieme bollono, e si po, Lorezo fermentano e crescono di mole, e fanno cresce-Bellini, il re di mole tutto ciò che toccano, e ancora Silvio ed pungono, e irritano tutte le cavità, nelle qua-altri. Ma li si ritrovano, onde le fibre, ed i sottilissimi Paracelso fili nervosi dello stomaco, del piloro, e dell'in-la riduce testino duodeno restano afflitti, e per conse-ad Epiles-

guenza gli spiriti ancora, che per essi nervic-sia.

M 3 ciugli

ciuoli corrono e ricorrono, pigliano un moto disordinato, e molto contrario al naturale, il quale moto disordinato, mediante l nervi maggiori attaccati a' minimi, si comunica al cervello; e così in esso cervello viene prodotta la vertigine; ed in tutta quanta la testa il dolore di essa. Quei fluidi soverchiamente acidi, e soverchiamente salsuginosi riconoscono "rispettivamente per loro sorgente le minutissime glandule dello stomaco, riconoscono il Pancreas. ed altre glandule disseminate, e sparse nel ventre inferiore; riconoscono ancora ed il fegato, e la borsetta del fiele, mediante quei due canali biliari, che mettono foce nell' intestino duodeno. Ma perchè in oggi quei fluidi si conservano soverchiamente acidi, e soverchiamente salsuginosi ? Perchè conservano così ostinatamente il loro vizio, e perchè non si è mai potuto addolcirlo e renderlo più mansueto? Io non saprei addurne altra ragione, che quella

Quo se- di qualcheduno di quegli esempli, che giornalmel est mente ci si parano avanti a gli occhi, e per imbuta nostro esemplo serva una botte di legno, che recens ser-per molti e molti anni abbia conservato l'acevabitodo- to, e che di esso aceto totalmente si sieno inrem Testa zuppate le sue doghe, o se lo sieno (per così diu. dire) convertito in natura i tutto quel vino più Orazio. generoso, e più potente, che si metterà in cotal

botte, tutto diventerà aceto.

Per proccurare adunque, che il Sig. N. N. goda la prosperità di una lunga vita, e lontana per quanto sia possibile e da' dolori di testa, e dagli accidenti vertiginosi, sa di messiere in una sola parola temperare con mano discreta l'acido, ed il salso de'ssuidi, e l'impersezione delle loro sorgenti.

I medicamenti, che a questo sine si hanno da mettere in opera, debbono essere tutti piace-Innanzi al volissimi, e più tosto sotto sigura di alimento, Redi si u- che sotto sigura di medicamento. Lodo il fresavano i quente uso de' Clisteri, con questo però, che Clisteri tali Clisteri sieno semplicissimi di puro brodo, encehero, e butiro, e che non vi si facciano pieni di bollire quelle tante, e tante cose, che ordina-mille strariamente vi si bollono, affine, come il volgo ne cose, si crede, di rompere, e di dissipare i stati. In in danno oltre loderei, che la doie de' Clisteri fosse degli ammaggiore di quella, che ordinariamente si co-malati, ma stuma in Roma. In oltre stimerei molto pro- con utile sittevole, che ne' tempi del maggior bisogno, degli Spee del maggior travaglio, quando il Sig. N. N. ziali, che si è fatto un Clistere, e che lo ha finito di ne volevarendere, è di evacuarlo, immediatamente se ne no molto. facesse un altro, ed a questo secondo io spererei, come ho provato per una lunga esperienza, che fosse per pascerne un grande, e presentaneo giovamento. E sebbene ho detto. che li Clisteri si debbono fare di puro brodo, soggiungo che in vece di brodo, si può servirsi dell' acqua pura di fostana, dell' acqua di Nocera, ottima, per quel bolo, che ella ha in se, e che molto vale ad attutire l'acutezza degli acidi. Si può servirsi altresì dell'acqua d'orzo, della bollitura di cucuzza, e di altre cose simili. Quegli diacattoliconi, Nomi da quei diafiniconi, quelle benedette lassative, quei fare spirilattuari di Hiera, che come facri dal volgo tare i Casogliono esser fitti ne' Clisteri, si debbono ni. fuggire come un veleno, e come una peste, siccome ancora tutti quegli altri Oli di Ruta, di Camomilla, e d' Aneto. Non mi maraviglio, che i Clisseri di latte sieno riusciti dannosi: imperocchè entrato il latte negl' intestini, qualche parte di esso latte per l'aspersione Io mi son thi qualche acido si coagula, e diventa cacio-trovato più sa, e ritenuta tra le rughe di essi intestini, volte a veacquista maggior acrimonia e maggior acidità, dere questa. e per conseguenza può cagionare del danno. E perché il Sig. N. N. dal principio della zione del

E perchè il Sig. N. N. dal principio della zione del sua vita infino all' età presente ha avuto saci-latte calissimo il vomito, perciò loderei, che una vol-gionata ta il Mese, ovvero ogni venti giorni proccu-dall'acido rasse di vomitare, ma però non ardisse a que-delle busto essetto di adoperare mai varuno di quei della.

M 4

vio-

violenti medicamenti, che da' Chimici, e da altra simil razza di gente sono prescritti. Quando vorrà vomitare, ceni la sera al suo solito, e mangi la sua solita quantità, e più tosto allarghi la mano, e nel cibo, e nella Dell'uso bevanda, quindi un quarto d'ora dopo beva dell'Erba due libbre di infusione dell'erba del Paraguay,

a c.124.

del Para- ed immediatamente bevuta proccuri o con la guay vedi mano, o con altro simile artificio di provocarsi il vomito, e dopo finito di vomitare, e riposatosi per un momento, beva una libbra di brodo di Cappone ben digrassato, e senza sale. e senza raddolcirlo con cosa alcuna, e poscia se ne vada subito a dormire. Non è immaginabile il profitto, che caverà da questo così fatto vomito: imperocchè e lo stomaco, e particolarmente la testa si scaricheranno con facilità dalle coste nocive, e lo stomaco stesso dalla bevanda del Paraguay rimarrà confortato, e le di lui tuniche, e minutissime glandule rimarranno contemperate appoco appoco dalla contratta abituale distemperanza. La mattina susseguente, quando si sveglierà dal sonno, beva un'altra libbra di brodo simile a quello, che si è detto di sopra, e se il brodo di cappone non le piacesse, o avesse qualche scrupolo, che fosse troppo caldo, pigli brodo di qualsivoglia sorta, che più gli vada a ge-

Opinione nio; ed insino può usare il brodo di carne di ridicolosa Castrato, giacche il volgo crede, che cotal del volgo. brodo di Castrato, in quanto egli è d'un animale castrato, sia più fresco d'ogni altro brodo. Sovvenghiamoci però, che anche il Cappone è

un animale castrato.

Per mantenere il corpo disposto, oltre l'uso de'Clisteri, si vaglia ancora il Sig. N. N. della pura, è semplice semplicissima polpa di Cas-Questi cor- sia, senza aggiugnervi veruno di quei corretrettivi del-tivi, che da noi altri Medici per una vana la Cassia paura di flati vi sogliono essere mescolati, i son dal Re-quali correttivi, in vece di correggere il medi biasima-dicamento, lo fanno diventare scorretto, infolensolente, e scapestrato, e produttore de' stati. ti anche Di tal polpa di Cassia non se ne pigli se non negli altri due sole dramme per volta, e si reiteri matti-suoi Conna, e sera immediatamente avanti al cibo, e sulti, come si continui sino a tanto, che ella abbia avvia-perniciosi, to a muovere, e si rinfranchi la sua virtù lu- e nocivi bricativa col mangiare nel sine del pasto qual-alla saluche mela, o qualche pera cotta, o qualche te. altra cosa simile.

Talvolta nel principio della cena si usi il magisterio di Coralli, di Perle, di Madreperle, e di altre Conchiglie marine, ovvero in vece di essi magisteri si adoperi la polvere delle suddette cose ottimamente macinate in porsido, e ridotta impalpabile, il che sorse sarà meglio, e più essicace del magisterio, come cosa più semplice, e non isnervata.

Il vitto ordinario sia quello stesso, che insino a quì il Sig. N. N. ha usato. Una cosa
sola volentieri proporrei, che non si facesse
scrupolo di servirsi di quando in quando di
qualche gentil minestra, e assai brodosa di paste non lievite, come sarebbono le lasagne,
la semolella, il sarro passato, e simili. Io so,
che il popolo griderà, e sarà delle braccia croce nell' intendere questo mio pensiero; ma se
qualcheduno vorrà toccare il sondo di questa
cosa, vedrà, che non è assatto vana, e pregiudiciale, ma che piuttosto può essere di profitto
considerabile.

Commenderei grandemente l' uso della bevanda del Tè la mattina a buon' ora, ed in
altr' ore del giorno, ed infino la sera dopo
cena, e non si creda, conforme in Olanda
crede il volgo, che la bevanda del Tè proibisca il sonno, e cagioni le vigilie, perchè
non vi'è cosa più erronea di questa credenza,
e che più repugni agli esperimenti, che da me
a questo proposito molte volte sono stati iterati, e reiterati per rinvenire la verità di questo fatto. Questa bevanda dunque del Tè potrà consortare le sibre, e le glandule dello

stomaco, addolcire l'acido, ed il salso de' fluidi, ed ancora potrà giovare alle gambe del Signor N. N. che qualche poco sono ensiare, e tumide. E particolarmente se la bevanda del Tè non sarà fatta dell'ordinaria, e comunale erba Tè, ma di quella, che è chiamata Tè nero, e sa la bevanda più gentile, più delicata, e non aspra, e più virtuosa. A quelle gambe ensiate, e tumide non si applichi esternamente cosa veruna per volersene liberare, perchè, come dice il triviale proverbio, si caderà dalla padella nella brace. Si rimetra dunque in questa cosa il pensiero alla natura.

Se il Sig. N. N. non ha contrarietà, o antipatia alla delicatezza degli odori, e la sua testa può reggerli, stimerei opportuno, che spesso tenesse in bocca qualche poco di Caccià,

o di altra cosa equivalente (a).

Questo è quanto in esecuzione de' riveritifsimi comandamenti, che mi sono stati fatti, ho saputo, e potuto dire intorno alla maniera, con la quale per tutto questo Inverno il Sig. N.N. si dovrebbe governare. Quello, che alla Primavera debba farsi, bisognerà considerarlo allora. È qui prego il Signor Iddio datore di tutt' i beni, che al. Sig. N.N. voglia concedere ogni bramata consolazione.

# Per un Artritide, o Reumatismo.

Sia ringraziato il Signor Iddio, che alla cura dell'Eminentiff. Sig. Cardinale Colonna abbia assistito un Medico, quale è il Sig. Girolamo Giannini, dotto, savio, prudente, e giudizioso, e che intende, e maneggia la medi-

<sup>(</sup>a) Se alcuno bramasse di sapere l'analisi del . Cacciù, le ga le Memorie dell'Accademia Reale li Francia.

medicina, come ella dec essere intesa, e maneggiata dagli uomini di onore. Io concordo in tutto è per tutto nella di lui opinione, che il male di Sua Eminenza sia stata un' Artritide. Convengo onninamente, e di buona voglia nelle cagioni da lui addotte, le quali non è d'uopo qui replicare : convengo altresì nelle indicazioni prese infino ad ora, di non 'aver adoperato medicamenti di sorta veruna, eccetto che i Clisteri, e la regola di buona dieta, e lodo sommamente lo aver tralasciate a coloro, che le vogliono inghiottire, quelle Il Redi, belle, e lunghe, è copiose, ed imbrogliate ri- per quan-cette, che talvolta ordinate da alcuni medici tosi vede, per boria, e non per utile dell' infermo, anzi fu gran per utile degli Speziali, sogliono essere misu- nemico rate con la canna ben lunga, e sono così nau- delle riseose, che porterebbono fastidio ad uno stoma- cette, che co di marmo, o di ferro, e hanno a fare, e la turba adoperare tante tole differenti tra di loro, e de volgati in così diversi suoghi del nostro corpo, che Medici bisognerebbe, che elle avessero cento mani, e suol comcento piedi, e più giudizio, e più cervello di porrebene settantamila Cristiani. Convengo ancora col spesso per Signor Giannini nel pronostico da lui fatto, ciurmeria, cioè, che in questo male così fastidioso non abbia Sua Eminenza a correre pericolo alcuno nella vita, anzi che da quello abbia a risorgere più sano di prima, perchè le viscere interne rimarranno ripulite, e ripurgate, ed i fluidi e bianchi, e rossi, che corrono, e ricorrono per li canali del suo corpo recupereranno per lo scarico già fatto, recupereranno, dico, il pristino e naturale ordine di particelle componenti, anzi che da qui avanti più difficilmente sarà per seguire un tale sconcerto, o disordine di esse suddette particelle componenti. Io son vissuto in mia gioventù con tanta sanità, quanta bastava per appunto per poter vivere, e non più, e mi quadravano molto bene addosso quei versi del Berni, . Fugge da' cerajoli,

il Redi

Acciocche non lo vendan per un boto, Tanto è giallo, sottile, e smunto, e voto. scherzare Tre anni sono sui sorpreso da una fierissima frequente-Artritide, o per dir meglio, da un terribilismente in- simo Reumatismo, che mi fece addosso, come torno alla soglion dire i Francesi, il Diavolo a quattro, sua ma- Me ne liberai francamente, ed ora godo un' intera, e perfetta sanità, e posso sare di molte di quelle cose, che prima io non poteva fare; e se non sarei il caso a rappresentare in Commedia la persona di Bacco, o del Carnovale, lo non son però il naturale ritratto dell'Inedia, e della Quaresima, come io era, prima che fossi sorpreso da quel male. quali furono i medicamenti, che indusfero la

natura a restituirmi, la sanità? furono quegli stessi, che il dottissimo Sig. Giannini ha fat-

ti fino a quì all' Eminentiff. Signor Cardinale Gli esper-Colonna. Mi misi a un modo di vivere ben ti Medici regolato, e tutto umettante; mi feci frequenhanno que ti Clisteri con sola acqua pura di sontana, so vantage zucchero, senz'altro. Mi cavai sangue quangio di non to e quanto oltre stimai il bisogno, e fre-Ingozzare quentai l'uso de brodi frequentissimamente, quei tanti ed in tutto e per tutto lasciai il vino per molbeveroni, ti mesi. Volevano i Medici miei Amici darche usano mi di buone medicine purgative, volevano simolti per nalmente darmi un buon decotto efficcante andare a per fermare, come essi dicevano, la testa, mà Patraffo, io non ne volli far altro, e solo mi servii innanzi al alle volte di qualche poça di Cassia; ed essise tempo de- ne scandolezzarono così malamente, che mi fu bisogno confessarmi dello scandolo dato, dalla na. ma il mio Confessore con discreta amorevolezza si compiacque d'assolvermene senza astra tura. penitenza.

Secondi adunque l'Eminentiss. Sig. Cardinale i buoni configli del Sig. Giannini : s'astenga dal vino: il vitto sia umettante: mangi delle frutte, ma con moderazione. Se non si è cavato del sangue; mentre al Sign. Giannini paja a proposito, se ne cavi, e non ne abbia

bia paura. Pigli la mattina nello svegliarsi dal sonno di buon brodo, o puro, o raddol-cito con di ebbo di Tintura di Viole, o di Rose; che se pure vi si volesse far bollire qualche cosa, vi si faccia bollire de' pezzetti di Mele appie. Si frequentino i Clisteri, ma sieno in maggior doie di quello che si usa in Roma, e come più semplici saranno, più utile apporteranno. Talvolta in vece di Clisteri si adoperi la polpa di Cassia al peso di sole due o tre dramme, fenza la giunta di quei benedetti correttivi, che per rompere i flati volgarmente vi si sogliono aggiugnere, e pure non servono ad altro, che a cagionare i fla. ti : E se la necessità richiedesse evacuazione un poco più risentita, si faccia un siroppo di bollitura di Cassia, e di poca Sena raddolcito con siroppo Violato solutivo, e chiarito, e si adoperi di quando in quando : e se l'acidità de'fluidi fosse ostinata a fare il bell' umore, come suole avvenire, e per conseguenza sosse più lungo il male, si frequenti mattina, e sera l' uso del magistero delle Madreperle, o di altre Conchiglie marine, o pure si frequenti la raschiatura delle suddette Conchiglie, o Madreperle ridotta in polvere impalpabile, che sarà più utile ancor che non abbia quel bello, e misterioso nome di magisterio. Si fuggano da Sua Eminenza le passioni dell'animo, le grandi applicazioni ;

Curas tolle graves, irasci crede prosanum, Tra le cadicevano quei valentuomini della scuola Saler-gioni de' nitana. mali vi

Io m' immagino, che da molti del popolo somo anche non sarà approvato il tralasciare totalmente il le passioni vino, come ho configliato di sopra, e che sa-dell' aniranno addotte molte, e molte ragioni in con-mo trario, come sarebbe a dire, la debolezza dello stomaco, le ostruzioni ec. Io son di parere, che il vino sia più difficile a passare, e più difficile a digerirsi dell' acqua; che il vino offenda più lo stomaco, e sa testa, e 'l genere

nervoso di quello che si faccia l'acqua; e che il vino in fomma faccia maggiori ostruzioni, e lasci più tartaro ne canali delunostro corpo di quello, che si faccia l'acqua. (6) Ma questo non è luogo da farne una Lezione: Basterà dire, che delle quattro parti del Mondo, in una sola, che è l'Europa, si beve vino. nelle parti dell' Europa pochi sono quei paesi, che o Settentrionali, o Occidentali bevon vino. come si fa in alcune parti dell'Italia, e pure in tutto il Mondo si vive lungamente, e forse con più robustezza, che non si sa nell' Ita-, lia. Mi rimetto ad ogni giudizio migliore del mio, e ad ogni più esperimentata Persona, e particolarmente a quella del Sig, Giannini, al quale offero cordialmente la mia servità.

#### Per una Sordità d'orecchie.

Uei mali, che di nuovo sopraggiungono. nuovi ajuti richieggono, e fa di mestiere, che in tal caso il buon Medico imiti quegli accorti, e prudenti marinari, i quali spiegano, o calano le vele secondo i venti. che soffiano; e cangiano altresì esse vele secondo la forza, e la traversia de' venti medesimi. Nuova malattia è sovraggiunta improvvisamente, ed in momenti di tempo a questo Illustriff, Sig. Adunque nuovi ajuti, e nuovi medicamenti son necessari per vedere, per quanto comportano le forze umane, di portargli la consolazione della bramata salute, o per lo meno lo alleggerimento del male. Questo male presentemente non è altro, che una Sordità in tutte due le orecchie, con questa differenza però, che dall'orecchia destra egli non ode nè poco nè punto, e dall' orecchia sinistra appena ap-

<sup>(</sup>a) Che nel vino ci sia del tartaro è manisesto, perchè lo de pone continuamente nelle botti, dove sta rinchiuso.

appena sente il suono di chi ad alta voce gli parla, ed accosta la bocea più che sia possibile all'orecchia; e di ciò questo Illustrist. Signore fortemente se ne immalinconichisce; e con molta ragione, perché in vece di guarire de', anti suoi vecchi mali, che per lunghissimo tempo lo hanno perseguitato, e de'quali altre volte ho scritto, considera ed esperimenta, che gliene sopraggiungono de nuovi, e molto più fastidiosi de' primi. Per proccurar dunque di dargli qualche sollievo, è d'uopo investigare quali sieno state le cagioni di questa sordità. Io per me riflettendo, che ella si è svegliata in momento di tempo, e che in momento di tempo ella è arrivata a quel segno maggiore, al quale una sordità può arrivare, e che di più ella non è arrivata in un' orecchia sola, ma in tutt' a due ad un tratto, crederei, che il tutto principalmente derivasse non pervizio degli antri, nè del timpano, nè delle coclee, ma bensì per vizio, ed intafamento de due nervi auditori, che da moderni son chiamati del settimo pari, dalle loro diramazioni, e sivalmente impiantati e terminati nell'una, e nell'altra coclea, là dove risiede il sensorio proprio dell'udito. Quel vizio ed intasamento de' due nervi auditori vien fatto dal sugo nerveo alterato, e viziato per la mala economia non solamente del cerebro, e del cerebello, afflitti dalle lunghe malattie, ma ancora per la mala economia degl'ipocondri, e per le perpetue, per così chiamarle, evaporazioni, che da medesimi ipocondri al cerebro, ed al cerebello continuamente per l'addietro si sono sollevate, esisollevano per ancora. Quindi è che par necessario cercare con ogni possibile, ed immaginabil diligenza di ridurre il cerebro, ed il cerebello, e gl'ipocondri a migliore economia, e temperie, evacuare quegli umori, che soverchi nella testa son racchiusi, e dal calore ingrossati, e resi viscosi e tenaci, e parimente temperarsi, e temperare altresì il sugo nerveo, e ridurlo alla conveniente natural dolcezza e mobilità; il che **proc**+

proccurandosi di fare con ogni sforzo possibile, si verrà ancora secondariamente a camminare per quella strada, per la quale camminando potrà questo Illustriss. Sig. vivere lungamente. Non è già così facile l'ottenere tutti tutti questi scopi; ed il più dissicile si è quello della sordità, ma non è impossibile l'ottenerlo; e vi sono ne' Libri de' nostri Autori alcune storie di uomini, che improvvisamente divenuti sordi. improvvisamente hanno ricuperato in gran parte il senso dell'udito, ed oltre i racconti de'Libri de' suddetti nostri Autori, l'esperienze, e la pratica talvolta ce lo dimostra. Consiglierei dunque, che sino che durano questi caldi del Solleone, si attendesse con piacevolissimi brodi, e siroppi, e giulebbi umettativi a preparare il corpo all'uso de' medicamenti da mettersi in opera al Settembre, ed oltre l'uso de' piacevoli suddetti umettativi si frequentassero ancora i piacevoli Clisteri lenitivi e mollitivi. Tra' brodi umettativi loderei il prendere ogni mattina sei o sette, o otto once di brodo sciocco, nel quale fossero state bollite delle susine fresche ben mature e mondate; il qual brodo potrebbesi raddolcire con giulebbo di sugo di mele dolci, o con giulebbo di tintura di viole, o con giulebbo d'infusione di fiori di borrana, o di fiori di salvia, o con giulebbo di vainiglie, o con altra simile cosa proporzionata alle viscere del ventre inferiore, ed alla testa, cervello, cerebello, e genere nervoso.

Preparato il Corpo in questa maniera per tutto Agosto, e venuto finalmente il Settembre, loderei, che si pigliasse l'infrascritta piacevole medicina.

Rt. Frutti di Sebesten num. xvj. Sena di Levante dr. vj.

Cremor di Tartaro dr. iij.

Infondi in sufficiente quantità di acqua di meliloto per ore 21. alle ceneri calde, in fine fa levar un bollore. Leva da fuoco, lascia freddare, cola e spremi, e alla colatura aggiugni.

Manna scelta della più bianca onc. ij. e m.

Siroppo aureo onc. ij.
Sugo di limone onc. mez.
con chiare d'uovo quanto basta, chiaristi s. l. a.
cola per carta.

R. Di detta colatura onc. vij.

Quando questa bevanda comincerà a muovere il corpo, è necessario, che Sua Signoria Illustriss. beva due libbre, o due libbre e mezza di acqua di luppoli stillata a stusa, e la beva senza riscaldaria, ma tal quale la farà la

corrente stagione.

Continui poscia per quattro giorni a prendere qualche gentile, e grato Siroppetto consortativo della testa, e ammollitivo delle viscere, e la mattina del quarto si cavi un' aggiustata quantità di sangue dalle vene emorroidali con le mignatte, per poter quattro o sei giorni dopo attaccar di nuovo le medesime mignatte dietro agli orecchi, e intermesso il dovuto spazio di tempo, si piglierà di nuovo un'altra medicina chiarita, bevendo al solito le due libbre ec. di acqua di luppoli, e se tal'acqua le sosse riuscita nauseosa, potrebbe sossituirsi quella di siori di viole mammole, o di melissa.

Purgato in questa maniera il corpo; se venisse approvato dalla giudiziosa ed avveduta, dottrina, e prudenza del dottissimo Sig. Mario Fiorentini, mi piacerebbe per molti, e per molti motivi ricorrere ad un lungo uso di decezione di salsapariglia vigorata con levainiglie, senza mescolanza di altri ingredienti: E perchè mi vien comandato espressamente, che io ne porti la composizione, prego che non mi sia ascritto a inciviltà, se qui appresso la descrivo.

R. Salsapariglia scelta della più grossa, epolputa e tagliatà s. l. a. onc. j. e mez.

Croco di Marte della ricetta infrascritta drifi. Infondi in lib. ij. e mez. di acqua comune per ore 24. Bolti a fuoco lento alla consumazione della metà dell'umido, ed aggiugni

Vainiglie tagliate in pezzetti numa ija

Radiche di buglossa de is. Op.del Redi Tem.VII.

Bolla finche resti lib. j. di umido, cola e ferba per num. ij. siroppi da pigliarne uno la mattina nel letto, cinque ore avanti pranzo, e l'altro il giorno sett'ore in circa dopo pranzo.

Con le fecce, e con sufficiente quantità di acqua comune si faccia nuova e leggiera decozione, la quele servirà per la bevanda a desinare, e a cena, e potrà raddolcirsi con che che sia, secondo il gusto di quell' Illustriss. Signore, che dee prenderla.

Ricetta del Croco di Marte, della quale si è

satto menzione di sopra.

R. Acciajo limato, e bene hene netto dalla polvere, e da ogni altra fordidezza one. ij.

Si metta in un pentolino di terra invetria-🟚, e si irrori gentilmente con aceto di vino sortissimo, in modo che l'acciajo resti tutto bagnato sì, ma che non soprannuoti l'aceto all' acciajo, e se vi seprannosasse, si scoli ben bene esso aceto siechè l'acciajo resti asciutto. Si lasci così sare in luogo ombroso per quattro giorni, o fino a tanto che l'acciajo sia benissimo rasciutto. Si spezzi poscia il vaso di terra invetriata, e l'acciajo si pesti nel mortajo di bronzo, e si passi per istaccione e così passato per istaccio si macini di nuovo in mortajo di porfido fenza aggiugnervi umido di forta veruna, che si avrà un Croco di Marte di color giellognolo; e di molta virtà e operazione, da ularli come si è detto di sopra.

Nel tempo, che si piglia questo sovraddettomedicamento della Salfapariglia, sa di mestiere frequentare l'uso de serviziali: sa di mestiere altresì ogni tanti giorni prendere qualche leggier medicamento evacuante per bocca. Medesimamente è necessario, che questo Illustriss. Signore stia in una stanza temperata, ben vestito di panni, acciocche non s' impedisca la necessaria traspirazione per li pori di tutto quanto il corpo, onde gli aliti, e gli essuoi della massa sanguigna possano facilmente volar via insieme con le sussures suligiai in sorma di Apori. E' necessario ancora ogni tre o quattro giorni attaccarsi sei coppette alle spalle, e dopo che queste si saranno staccate, attaccarle immediatamente di nuovo alle cosce nella parte domestica. E prima che si attacchino le coppette, è necessario sar le sregagioni alle spalle, e alle cosce con le mani unte con glio di mandorle amare.

La sera quando Sua Signoria vuole andare a letto, pigli sempre una mezza piccola cucchia-

jata del seguente lattuario.

R. Conferva di fiori di salvia. Conserva di fiori di viole mammole. Conserva di rose ana onc. mez. Confezione mitridatica scrop. i. Spirito di vitriolo gocce vi.

Ambra grigia gr. j. Mescola e sa lattuario s. l. a.

Subito pigliato il sovraddetto lattuario, vi beva sopra due o tre once di acqua di viole mammole, ovvero di acqua di borragine, o di

buglossa, o altra simile stillata.

Quello, che dopo si debba mettere in opera, credo che sia necessario il determinarlo in quel tempo, considerando allora lo stato, nel quale Sua Signoria Illustrissima si troverà, e l'utile, che avrà cavato da questi medicamenti. Io però rimetto il tutto alla prudenza, e dottrina del Sig. Mario Fiorentini, il quale potrà adattare questi medicamenti alla natura, complessione, e abito di corpo di questo Illustrissi, Sig. a cui prego da Dio benedetro ogni bramata consolazione,

# Per una gravezza nello fromaço.

SI compiace V. S. Illustrissima di domandarmi se sia bene, che ella ripigli il latte di Asina, dall'uso del quale l'anno passato di Mag-N 2 gio ticavò gran giovamento e profitto; ma quest' anno d' Aprile avendo ricominciato ad utarlo, ed avendolo continuato per cinque giorni, si è sentita molto gravato, e molto pesante lo stomaco, con amarezza di bocca, con ansietà, e calore nel petto, con testa anco più debole di quello, che è suo solito; con avere parimente avute più frequenti quelle commozioni improvvise, che alle volte la turbano.

Sig. Marchesa mia riverita Signora, rispondo a questo questo col dirle, che quando anche il Latte di Asina pigliato per soli cinque giorni fosse stato un veleno a tempo, non averebbe potuto produrre nel suo corpo i sopraddetti travagli v Oh, mi soggiugnera V. S. Illustriff. questi travagli sono venuti dopo il latte. Ed io rispondo, che è vero, che sieno venuti dopo il latte, ma con tutto ciò non sono stati cagionati dal latte di cinque giorni. il quale non ha tanta autorità, 'nè tanta possanza. Io parlo con V. Sig. Illustriss. con vero affetto, e con riverente offequio di suo buon fervitore, e di uomo da bene. Dio buono! quanto latte ha ella preso per mattina? Mi Asponderà, che ne ha preso quattr' once: Mi risponderà, che ne ha prese cinque: Ed io voglio concederle ancora, che ne abbia prese sei e forse anche sette. E può mai essere, che sei o sette once di latte gentilissimo di Asina, pigliate in uno stomaco digiuno, facciano così gran peso, e lo facciano maggiore di quelle tant'once di minestra, chè si mangia a desinare, di quel Pane, di quella Carne, di quel Vino, e di quell'Acqua, che pure a desinare si avvalla nello stomaco? Quì ci calzerebbe quel quelito, che suol farsi a' fanciulletti, a' quali si domanda talvolta per ischerzo quello che sia di maggior peso, o una libbra di cotone, o una libbra di piombo. Quello, che V. S. Illustriss. chiama gravezza, e peso nello stomaco, non è stato cagionato dal latte, ma bensì dal solito sconcerto de' fluidi del suo

Corpo allora quando si mescolano gli acidi con i salsi. Nè si metta V. S. Illustriss. a dubitare, se quei travagli suddetti possano essere derivati dall'avere cominciato il latte senza aver prima ingozzato una Spezieria intera di medicamenti purganti, abili, come credono i Medici, a ripurgare il corpo de' poveri Cristiani; perchè, Signora mia riveritissima, io sono di parere, che il suo temperamento, il suo abito di corpo, i suoi sconcerti presenti e passati non abbiano di bisogno nè poco, nè punto di medicamenti purganti, i quali snervano, e sconcertano notabilmente le viscere, e per dirlo con una parola appropriatissima, le fanno invecchiare, e di più mettono in un continuo disordine le minime particelle, che compongono i fluidi bianchi, e rossi, i quali con perpe-. tuo e circolar moto corrono, e ricorrono per li Gli escrecanali del corpo umano. Laonde dico a V.Sig. menti che Illustriss. che con molta, ed avvedutissima pru- si contendenza il dottissimo Sig. Piacenti le ha ordina- gono nelle to il latte senza tante precedenti purghe ebudella per ripurghe, e con molta prudenza altresì le ha lo più non prescritto, che di quando in quando ella pigli fanno ne due dramme di semplice purissima Cassia la se-bennèmara avanti quella minestra, che V. S. Illustriss. le:onde no suol prendere per cena. Faccia dunque V. S. occorre pre-Illustriss. a modo del Sig. Piacenti; Continui a dersi tanta pigliare il latte di Asina; lo continui per 50.malinconia ovvero 60. giorni. Ma si ricordi, che quando per trargli la mattina ha pigliato il latte, ella vi dee fuori del dormire sopra una ora o due almeno, e non corpo. A venendole fatto il dormirvi, nulladimeno se questo ci ne stia nel letto per due ore a finestre chiuse, pensa la in riposo, ed in tranquillità, facendo vista di Natura, dormire. E perchè che non ba

Per le scuole oggid? vanno in persona bisogno
Dame di Salamanca, e di Sorbona. dell'arte, se
Quindi è, che potrebbe essere, che molte dot-non quantoresse zelanti volessero insinuare a V. S. Illu-do rimane
striss. che per regola di Galeno, e d'Ipocrate impedita a
men si dee dormire sopra il latte, e che Mae-

N 3 - stry

stro Dino, il quale fu Medico della Regina Isotta, e della Regina Ginevera, non volle mai, che quelle due buone Signore dormissero sopra il latte. Non creda V. S. Illustriss. a queste baje, ma continui a pigliare il suo latte, e se vuole, che le faccia prò, e giovamento, vi dorma sopra come ho detto, perche l' esperienza ce lo infegna, e vi fono naturalmente tanti e tanti motivi, che se io voieffi aul scriverelli tutti a V. S. Illustriss. le farei una predica più lunga di quella, the io stesso ho sentita questa martina, ch'è il Venerdi Santo da un Frate di Araceli. Egli è ben vero, che stimo necessario, che mentre V. S. Illustriss. piglia il latte, si faccia un Clistière ogni tre o quattro giorui, la sera avanti cena, ovvero la mattina avanti definare, secondo che più le sia per tornar comodo. Ed il Clistiere sia semplicissimo, di puro brodo, con la giunta di tre once di zucchero bianco, con qualche poco di butiro, e di olio. E perchè mi sovviene di avere offervato quando io era in Roma, che costì usano i Clistieri piccolissimi, che mettono in moto, e poscia poco risolvono, perciò stimerei necessario, che V. S. Illustriss. se gli facesse un poco maggiori, e che almeno almeno arrivassero alle due libbre, ed anche a qualche cosa di più, e non abbia mai V. S. Illustriff. paura de'Clistieri, che sono medicamento innocentissimo, ma bensì abbia paura di ouei neri, e torbidi beveroni, che noi altri Medici pazzi, ed indiscreti sacciamo ingollare alla gente. Lodo, mentre si piglia il latte, che V.S. Illustriss, continui la sera a non pigliare altro. che la solita sua buona minestra brodosa. Egli è ben vero, che se talvolta in cambio di dette minestra ella vorrà pigliare per sua cena otto o nove once di latte di Asina senza bervi sopra cosa alcuna, ella potrà farlo.

Non mi sento inclinato a lodare il metter la mattina nel latte qualche porzione di manna, conforme V. Sig. Illustrissima viene consigliata.

fono un uomo, che ho molto del sempli- Una set ee, e del materiale, ed osservo, che la natura verità su gode della semplicità delle cose, e trovo per sonosciuta esperienza, che questa stessa semplicità delle dall'antico cose nella medicina è molto più prosittevole di Medico quei tanti miscugli, guazzabugli, intingoli, Scribonio e triache, che noi altri Medici tutto giorno Largo; poiardiniamo; ma bisognerebbe, che quando le chè lascib abbianno ordinate, noi sussimo subito conden-scritto nel nati ad ingollarle noi medesimi, e mi rendosno libro de certo, che ne ordineremmo molte meno, e composisammo nell' ordinare molto più caritatevoli, tione mee discreti.

Al più al più si contenti di mettere V. Sig. rum queste Illustrist. nel suo latte un poco poco di Zue-precise pachero, e poco bene; e se anco lo puole trala-role. Sim-sciare, può tralasciarlo. Io non ho mai letto, plicia priebe mè Madonna Eva, nè Madonna Rachele, mo ponimè Madonna Lia, quando ne' tempi autichi mus; hae sacevano colezione col latte, vi mettessero il enimessi. Zucchero, il quale dalla gola de' moderni noncacia sunt, era ancora stato inventato.

Mon mi sento parimente inclinato a lodare ribus meil pigliare il latte una mezz'ora avanti pranzo. dicametis Che è quanto parmi d'essere obbligato per composita rispondere a' questi, che mi sono stati fatti, medicasoggiugnendo, che venendo le fragole, ancor-manta-

chè V. S. Illustriss. sia nel medicamento del latte, ne mangi ogni mattina a desinare qualche porzione, lavate con un vino bianco piccolo, e gentile, ed inzuccherate. E se qualche
persona facesse il dottore dicendo, che Latte e
fragole non s'accordano bene insieme: V. Sig.
Illustriss. le risponda; che questa è la moda di
Francia, giacchè in quel Paese lavano le fragole
col latte, ed è moda molto migliore di quella,
che V. S. Illustriss. mi serisse quest' Inverno
intorno al Cassè, ec.

## Per dolor di stomaco, gravezza di testa ec.

On una Dama di gran qualità, e di alto spirito come è V. S. Illustrissima, mentre io devo savellare intorno agli sconcerti della sua complessione, e della sua sanità, io non voglio savellare da Medico, ma bensì da buon aervitore; e se ciò talvolta sarà scherzando, s'assicuri V. S. Illustriss. che tra questi scherzi innocenti vi sarà tramischiato un vero, il quale non avrà altro scopo, che di restituirle la tranquillità del suo bell'animo, e la sanità del corpo.

In primo luogo non aspetti da me, che io voglia farle, come sogliono i Medici, un lungo discorso nel produrre in campo quelle astruse cagioni produttrici delle sue indisposizioni, perchè siccome non le intenderei sorse io, che pur le scrivo, così parimente mi do a credere, che per avventura non le saprei sare intendere a V.S.Illustriss. e particolarmente se io volessi servirmi de'termini reconditi, e misteriosi, che usa l'arte medicinale, e ancora de' suoi Greci.

e Arabici, e Barbari

Nomi da fare spiritate i Cani.

In secondo luogo scrive V. S. Illustriss. nela la sua lettera, che è di stomaco naturalmente languido, e perciò spesso è travagliata da esso stomaco non con dolore effettivo e grande, ma bensì con una certa fastidiosa, ed inquieta passione, e particolamente allora quando ella si carica un poco più del solito col cibo, e sente nell'ora della digestione molta gravezza ed assanno, e poscia un certo vellicamento, come se le ribollisse nello stomaco, ovvero in quel canale, che è sotto lo stomaco, qualche cosa di cattiva, e pugnente qualità, che le cagiona un' inquietudine, ed un assanno non

ordinario. Dirà il volgo, e forse anche il Senato delle Donne, che tutti quessi accidenti provengono dalla fredezza del suo stomaco; ma io credo, che provengano dal soverchio calore di esso stomaco, e dalla troppo ardita, e vigorosa sermentazione, che in esso stomaco

si fa, onde siccome quando la pasta del pane si Molti effetfermenta, ella cresce di mole, ed occupa mag- ti son progior luogo, così ancora avviene nel suo sto- dotti dal maco, ed avviene ancora in tutto quel canale, calore, ma che è sotto lo stomaco, quando vi si fa un specialcerto bollore separativo cagionato dalla me- mente scolanza scambievole di certi sughi aci di e sal- quello di si, i quali sughi acidi, e salsi sono assai ca- rarefare, lorosi, ancorchè il volgo creda, che tutto ciò come l'eche è acido, sia di natura freddissimo. A que- sperienza sto accidente è facile il rimediare, e coll'usa- ne dimore cibi e bevande, che attemperino l'acidità, stra; non si e salsedine, e col non empirsi di cibo più del nega però, solito, perchè in questo caso per necessità mec- che anche canica si fa spremere nello stomaco dalle glan- il freddo dule di esso stomaco maggior quantità di sughi talora facfermentativi, e acidi, e per conseguenza il cia questo, vellicamento, e il gonfiamento ne succede,

In terzo luogo scrive V. S. Illustriss. avere bene, che familiarissima la gravezza di testa indisferente-il ghiaccio mente in diverse ore del giorno, e che sebbe-è un'acqua ne non prova vigilie continue nelle notti, ma rarefatta. solamente quando il giorno è travagliata da' suddetti fastidi di stomaco, e allora le pare di avere la testa secca, e riscaldata, e percionon dorme, e che dura per qualche mezz' ora con tremori interni, ne'quali insino i denti le sbattono, e che il tutto poi sfoga in urine copiose, chiare come acque della fontana, con esalazioni calde al cuore, con frequente irritamento d'andare di corpo, e di orinare; e se avviene, che talvolta se le raffreddino l'estremità, riconosce maggior fermentazione nelle viscere, e prova altre volte vampe calorose alla testa, ed al cuore. Questi accidenti ancora come i primi provengono dalle fermenta-

zioni,

nioni, e perturbazioni, e separazioni troppo ardite di quelle particelle componenti i fluidi bianchi e rossi , che con perpetuo circolo cotrono e ricorrono per li canali, e per gl'intergati e minutifimi andirivieni delle sue viscere, e particolarmente dell'utero, ed ancora di tutte le membra. Onde anco per fermar questi è d'uopo contenersi come si è detto sopra , il che ottenendosi come si può ottenere, cesseranno facilmente quei timori e quelle mestizle. che V. S. Illustriff. afferma ; che le sono fatte connectitali, ed in particolare se ella vortà adoperare la virtù ragionevole, che così chiara, e discernitiva Iddio benedetto de ha data.

In quarto luogo si lamenta V. S. Illustriss. the la mattina nel levarsi ha una bocca ferrigna e cattiva, e che fa certi sputi densi, e nagri di catarro così attaccato, e vilcolo, che

Il edlore stenta molto e molto a spiccarselo dalla bocca. ingroffa ; e dalle fauci , ed a sputarlo suori . Anco quefluidi del sto accidente confronta molto colle cagioni nostro cor- sovraddette, e mostra che nel suo corpo vi d po; perche soprabbondanta di calore, il quale sa diventar fa svapo- groffi e viscosi quei fluidi, iquali di lornatme gare da effisono fottili, e scorrenti, in quella guisa appunto, la parte che i Cuochi col far bollir lungamente un brode acquosa, di carne o di pesoe, lo convertono in una vi-

rende più In quinto luege si è lamentata V. S. Illufacili al striff. dell'evaporazioni nel suo corpo, ficcome moto. Di se ne lamenta qualche poco ancora presentequesto fen-mente, ma non tanto. In molti e molti anni. timento fu the ho facto il Medico, non ho mai pocuto il chiariff imparare, the cosa sieno queste evaporazioni, mo Signor e come elle vengano prodotte, e come inter-Dott. Giu-namente elle si possano produrre, aucorche da seppe del millanta mila Ammalati, e da millantamila Me-Papa nelladici io l'enta tutto giorno dar la coloa dismelsua lettera de malattic a quelle benedette evaporazioni . E dell'Umi- però sopra queste non mi dà l'enimo a saveldo e del tare, ma foi amente dirò a V. S. Illustrissima, the se i suoi mali sono essetti di evaporazione, e non e non di altra cagione, ella sarà prontamente I Medico bella e guarita.

In selto luogo dice V. S. Illustristima che è vano per lo cosa da stupire quanto le sieno nocivi i medi- più questo camenti purganti ed alteranti, a segno che al ripiego Maggio passaro una semplice semplicissima pur- dell' evaga la distrusse talmente, che avea perduto il porazioni, sonno, e se le erano infierite crudelmente tut-quado non te le sue consuete indisposizioni. Qui sorriden- sanno indo mi permetta V. S. Illustriss, che io le do- tendere le mandi quel che ella faccia interno a se, e de' vere cagio-Medici, e de' medicamenti. Questo punto mi ni de'mali; conferma nel mio pensiero, che è, che ella e con altri debba sempre, per quanto ella sa, e può, aste-fimili nonersi dal medicarsi, e cercare la sanità non mi vani negli alberelli degli Speziali , ma in una di- ricoprendo screta, e ben regolata maniera di vivere; e la propria veda V.S.Illustriss. che dall'uso del Latte più loro ignosolló ne trovò profitto, ancorche fron intero ranza, curuliano il giovamento.

In settimo luogo desidera V. S. Hlustrissima genere uentrando nell'Inverno, stagione a lei sempre mano con contraria, di sapere qualche consiglio per reg-leggiadria, gersi, o interno alla regola del vivere, o intor-

no a' medicamenti da farsi. Ma pershe V. S. Illustriss. soggiugne, che il medicarsi le riesce Quitissi molto sospetto, per quello, che tante e tante bene quel volte le ne ha mostrata l'esperienza, ancor io detto Virconcorro, che per quanto ella può, per tutto giliano z-l' Inverno si astenga da ogni sotta di medicina, grescitque e credo certo, che da questa assinenza dal me-medendo. dicarsi ella troverà una grandissima quiete, e sib.x11. d'animo, e di corpo. Quanto poi alla regola

della vita, questa è necessaria ad sosservarsi, ma però con gentile, ed amorevole discretezza, ed io nel fine di questa lettera le dirò qualche cosa intorno a ciò.

In ottavo lungo mi domande V.S. Illustriff, se il bere a patto un poco di vino acciajato fatto sulle vinacce possa giovarie, o nuocorle. Le rispondo, che io per me credo, che non possa efferie di nocumen,o verune, ma verrai, che città

ella ne pigliasse solamente il primo bicchiere a desinare, ed il primo bicchiere la sera a cel na, e che di più lo bevesse bene innacquato con acqua pura, e semplice di sontana, e potrà giovarle adattutire gentilmente quegli acidi un poco troppo risentiti, che dalle minutissime glandule del suo stomaco sogliono scaturire; potrà giovarle ancora a suervare, e dirompere qualche poca di gruma, che possa essera alle parieti de canali sanguigni, e parie

L'acciajo cata alle parieti de' canali fanguigni, e parti-

pulire i ca
In nono luogo mi vien comandato il dirle
nali dalla
gruma che
pigliarne una buona Cicchera immediatamente
vi si ferma; dopo il desinare, ovvero dopo la cena. Le rie non per
solono che il Casse primo profitto le imgione cred brasterà di nero la bocca, e i denti; il che
gione cred sarà una bella vergogna. In secondo luogo io
vi mirabili il bere ogni mattina, ovvero ogni semente all'
ra una buona Cicchera di carbone polverizzato
delle Visce bevanda del Casse, la quale è degno ristoro di
do da quelquei Turchi incatenati nelle Galere di Cività
le ciò che v'vecchia, e di Livorno.

di fi∬o, e destraneo. Bruerei prima il veleno,
Che un bicchier, che sosse pieno
Dell'amaro è reo Casse.
Colà tragli Arabi,
E tra' Giannizzeri
Liquor sì ostico,
Sì nero e torbido
Gli schiavi ingollino.
Giù nel Tarsaro,
Giù nell'Erebo
L'empie Belidi l'inventazono,
E Tistone, e l'altre Furie.
A Proferpina il ministrarono s
E se in Asia il Mussulmano
Se lo cionça a precipizio,

Mostra aver poco giudizio. Avrà bene giudizio V. S. Illustriss. e mostre-

rà la

rà la sua solita prudenza, se si asterrà dal bere così fatta porcheria del Cassè, in vece della quale io le loderei il bere mattina, e sera in fine del definare, e della cena una giara di acqua cedrata, ovvero di altra acqua acconcia con iscorza o di Lima dolce, o di Limoncello di Napoli, ma però senza che sia stata fatta acida col fugo di esso Limoncello; e se talvolta in vece di esse acque acconce vorrà servirsi dell'acqua pura di fontana, potrà farlo; e per l'amor di Dio non abbia timore dell' acqua pura per cagione delle ostruzioni; perchè il credere che l'acqua faccia ne canali del Corpo umano le oppilazioni è una baja creduta da tutti coloro, che si contentano di dar fede a'libri senza farvi sopra nè pure una minima riflessione. Io per me credo, e me lo fa conoscere l'esperienza provata e riprovata, che il vino è più abile a lasciare la gruma ed il tartaro per li condotti de' nostri corpi, di Et maniquel che si sia l'acqua, e particolarmente se bus puris l'acqua sia di sonte, che venga da buona e sumite sana sorgente. E tenga per certo V. Sig. Il-sontis alustrist, che il suo stomaco, il suo cuore, e la quam. Tisua testa riceveranno sempre più danno dal vi-bullo

no, che dall'acqua.

In decimo luogo desidera sapere V. Sig. Il-chezza sa lustriss. se sia bene, che ella pratichi frequen-vedero matemente la mattina a buon' ora il bevere de' misestamè-brodi, ne' quali sia bollita la Cicorea. Io lo-te, che il do questo costume per utilissimo, e come quel-vina nuoce lo, che col tempo le apporterà giovamenti alla testa, inestimabili pel suo sano, e lungo vivere; e mentre cabeva pur de' brodi senza discrezione, e senza va la genmisura, quando anco ella volesse beverne a te spesse competenza di quella gran quantità d'acque, volte di che versano le gran sontane di Termini, e di cervella.

Trevi. E se le venisse anoja il far bollire ne'

lire della Endivia, ovvero della Borrana, ovvero del Grispignolo: Ed allora quando nel Grispigno-Mese di Marzo cominceranno a vedersi i fio-lo, cicarbiri ta, dalla

brodi la Cicorea, in sua vece vi può far bol-

crespezza ri delle viole mammole, V. Sig. Illustriss. ne delle so- faccia bollire ne' suoi brodi in buona quantità, glie. e continui per tutto quanto il tempo, che detti fiori di viole mammole si troveranno freschi: Bradi, che Avvertisca però, che questi brodi sieno lunghi, baña mol- e di poca sostanza, perchè quegli, che sono più sa sostan- tosto gelatine, che brodi, non sono il caso 24 possono suo. E se col tempo le venissero in fassidio i valora in-brodi, può in loro scambio bere la mattina a grossare so-buon' ora una piena Porcellana di acqua cedrata, o di scorza di Limoncelli, o di Lime, e mente il se la beva calda bollente in quella guisa ap-Sangue, punto, che si suol bere il Cioccolatte, ovvero il Tè, Ed usando questa acqua cedratà in questa suddetta guisa, si accorgerà, che non solamente è un medicamento da Dame grandi, e gentili, ma ancora conoscerà, che in progresso di tempo apporta una indicibile utilità. Quando usera questi brodi, o acque suddette la mattina a buon' ora, se le faccia portare al letto, e dopo che le avrà bevute, proccuri di dormirvi sopra almeno un'ora, e sorse più: e non le venendo fatto il dormirvi, per lo meno stia per quello spazio di tempo nel letto tacita e quieta, e faccia sembianza di dormire,

In undecimo luogo vuol sapere V. Sig. Illustriss, da me, se sia bene in quei suddetti broE' sempre di mettervi alcune volte delle gocciole di spigalante la rito di Corno di Cervio, del quale gra è la
maniera moda in Roma. A questa interrogazione io le
sella qua-rispondo, che questo benedetto spirito di Corno
le il Redi di Cervio, non l'ho nè poco nè punto che sia
si ride de per essere prosittevole, anzi l'ho per dannoso.
medicamé E, per dir qualche barrelletta, io a molte Dane, che si lamentano o di dolori, o di altre

malattie, ho spesse volte udito dire, che elle hanno i Cani in Corpo; Or pensi V. Sig. Illustriss. che tumore, che fracasso, e che scon-

Questa valgimento sarà, se entrato nel suo Corpo lo Dama po- spirito di Cervo, quei cani vorranno cominciateva incor- re a perseguitario nella diurna, e nella notrere nella turna Caccia.

medesima

In somma in decimosecondo luogo io dico disgrazia, a V. Sig. Illustriss. che ella se ne stia allegra-che intermente, perchè coll'allegria e tranquillità d'a-venne al nimo ella recuperera la fanità perfettamente, povero At-Si faccia di quando in quando qualche Cliste-teone, il re, ma tal Clistere sia semplice, o di puro bro-quale su do, o di pura acqua di fontana con aggiugner-divorato vi tre, o quattr'once di Zucchero bianco, un da' suoi poco di butiro, ed un poco di fale. Nel man-Cani, qualgiare, pigli la minestra maetina e sera, e sia do per gaassai brodosa e umida; alle volte su di sem-stigo de plice pane bollito, o stufato, ovvero grattato; vedere alle volte sia minestra d'erbe, come d' Endi-ignuda via, di Borrana, di Lattuga, o di Cucuzza . Diana ri-Le carni sieno per la più cotte allesso, e sen-mase tra-22 aromati, o spezierie di forta veruna. Non sformate fi faccia scrupolo di mangiare frequentemente in Cervie. dell' insalate cotte, secome ancora di tuttequante quelle sorte di frutte che vengono somministrate dall' Inverno, e si possono usare e cotte e crude. In fomma si dia ad intendere V. Sig. Illustriss. e lo tenga per cosa certissima, che il soverchio calore del suo stomaco, e de agesi delfuoi ipocondri e del suo cuore sono le princi-la Natura, peli cagioni delle sue indisposizioni. Quello, una de più che all'Aprile, ed al Maggio si posta mette-gagliarde se in esecuzione per suo servizio, vi sant tem-si è certapo allora a favellarme secondo lo stato, nel mente il quale allora V. Sig. Illustriff, fi travera. Che calare; onè quanto in esecuzione de' reveritissimi coman- de quando damenti, che mi sono stati fatti, posso since-non sia ramente dirle. Rimetto però tutto quello che temperate da me è stato scritto, ad ogni altro prudentis-pud cagio. fimo giudizio, e particolarmente a quello degli nare per Eccellentief. e Dottissimi Medici, che giornal-entre de mente, e di prefenza affistono al governo della noi danni Ina sanità: e prosondamente inchinandome, ba-gravissicio a V. Sig. Illustriss. le mani.

#### Per alcune Febbri Terzane vaganti in Livorno.

Alle lettere informative, e discorsive mandate da tutt'a cinque lor Signori Medici Fiorentini, e da un'altra lettera del Sig. Dottor Diego Zerillo raccolgo che ne' mali, che presentemente vagano in Livorno, sono tutti più che d'accordo in quanto si appartiene all'idea, essenza, cagioni, ed accidenti di essi mali; e raccolgo altresì, che poca differenza vi sia nelle maniere del medicarli, e se pur qualche poca di differenza vi sia, ella non è a tal segno, che non possa conciliarsi. Imperocchè tutti son d'accordo, che i mali vaganti sieno Terzane, delle quali altre son continue, ed altre sono intermittenti, e che le intermittenti per lo più sono le terzane semplici, ancorche queste semplici intermittenti, al quarto, al sesto, sogliano di semplici farsi doppie, e variare, secondo la qualità de'suggetti. Son parimente d'accordo, che in queste tali febbri comunemente non si scorga malignità; e che a' loro accidenti congiunti sono per lo più punture e agitazioni nello stomaco, inclinazione al vomito, amarezza di bocca, lingua Questo ca-arsiccia e di color nero. In alcuni di tempe-

Questo ca-arliccia e di color nero. In alcuni di tempeler nero di ramento più caldo degli altri sopraggiugne il
lingua delirio, qualche convulsione, ed impossibilità
suol esser ledi dormire; ma in altri pel contrario suol vepiù volte dersi grande, e lunga sonnolenza; ed in tutti
indizio di ugualmente sete inestinguibile, e che circa almorte. Vo- le petecchie se ne sono osservate pochissime, e
dasi cioc- queste non nere, ma di color rosso, e senza
estè ne dolori di testa; e se pure qualcheduno prova
serisse il dolori di testa, essi non son continui, ma soCasulano, gliono svanire; che l'urine per lo più sono

coloritissime, ma però quasi in tutti di buona sostanza, ed alcuni hanno diarree biliose, ed altri non le hanno; e finalmente, che in alcuni si son vedute delle cancrene giudicate comunemente tali per cagione del decubito.

Per questa diversità di mali, e di accidenti non è possibile lo assegnar un metodo universale per curar tutti ad un modo. Ma ci vole il giudizio di operare secondo la diversità de' suggetti, e secondo la diversità degli accidenti concomitanti, e quindi io raccolgo la prudenza di tutti loro, mentre vedo, che operano con tanta discretezza; ad alcuni ammalati universalmente dando copiosissimamente larghe bevute di acqua, ad altri dandole con mano più parca, ad altri accompagnando le larghe bevute col previo solutivo, ovvero dandole in foggia di vomitatori. In alcuni più rovinati camminando con mano parca nel cavar sangue ; in altri , e particolarmente ne' deliranti allargando la mano con le piene flebotomie; ed in altri e particolarmente ne' deliranti, e sonnolenti, valendosi de'vescicatori, delle coppette, e di altri simili revulsivi chirurgici, ed in tutti universalmente della frequenza de' serviziali. Ed a questo modo di medicare sento, che si soscrivono concordemente il Signor Dottor Luna, ed il Signor Dottor Gallerti Livornesi, e mi ci soscrivo ancor io, se però un Medico lontano può dar configli in malattie le quali di momento in momento mutano, faccia, e nelle quali fa di mestiere imitare i buoni ed esperimentati nocchieri, che essendo in alto mare, secondo i venti che tirano, o secondo le nuove burrasche, che si risvegliano, cangiano le vele, e mutano il corso della loro nave . Non posso già soscrivermi all' afferma . opinione di quei Signori Medici, che detestano che nelle le larghe bevute di acqua, perchè se è vero, Febbri come verissimo lo credo, che ne' cadaveri a-conviene il perti si è trovato in tutti grandissima quan-vitto umitità di bile, e nella stamaca ed in tutto il dose questo Op.del Redi Tom.VII.

parere fu canale degli alimenti, fa di bisogno attintire approvato ed innacquare questa bile, che non solamentes daGaleno; stagna nel canale degli alimenti, ma è più che e pure nel credibilissimo, che sia mescolata col sangue insecolo già tutti quanti i vasi fanguigni, ed è la fora, ed scorso mori-unica cagione di tutti questi accidenti sebbrivano spessoli. A' mietitori, a' battitori, ed a tutti co-: i febbrici-loro che navigano ne'lunghi viaggi dell'India tanti di se- si rende praticabile di bever l'aceto a tutto te; poi mu- pasto, se questo aceto venga largamente tempeto l'usanza rato coll'acqua, che per altro non potrebbe bein tal gui- versi lungamente senza notabil detrimento delsa, che il le viscere; se si volesse ber pretto. I cuochi celebre Sig. quando per inavvertenza hanno troppo intala-Co: Loren- ta la minestra, allungano il brodo coll'acqua, zo Miga-o con altro brodo scioeco, e così quella milotti scher- nestra si rende praticabile a mangiare, e non zando ne introduce nello stomaco, e nelle viscere una suoi leg- sete inestinguibile. E noi altri Medici non diagiadri versimo noi agl' infermi talvolta lo Spirito di zolebbe a dire. so, lo Spirito di vitriuolo, e lo Spirito di ni-Nuvole, i tro stesso? E pure tutt'a tre questi spiriti son vostriMe-corrosivi; e dati puri, e schietti metterebbono dici, Nu-in isconquasso le viscere, e cagionerebbono la vole, dite morte, ma mescolati con gran copia di acqua. il ver, Hadiventano medicine, e possono talvolta proritrovato durre qualche giovamento. Lo non posso dunil bindolo que allontanarmi dal loro sentimento nel da-Di medi- re a luogo, e tempo le bevute di acqua, talcar col ber. volta pure e semplici, talvolta col previo fo-Finalmen-lutivo, e particolarmente in que'febbricitanti, te il capric-ne' quali infingarda si scorge l' operazione de' cio degli serviziali, e si scorge altresì la pigrizia della uomini re- natura nello scaricarsi da quelle materie, che gola tutte la molestano con quei travagli, e punture di Te cose. Io stomaco, e con quegli stimoli al vomito. E se stesso mi ri-costì hanno scarsità di acqua di Nocera, possocordo d'al- no valersi dell'acqua di Pisa, o dell'acqua delcuni medi-la Citerna di Fortezza vecchia, la quale non. camenti, i è punto punto inferiore all'acqua di Pisa. quali dopo Circa gli Alessifarmaci di lattovari Jacintiaver fatto ni; di lattovari Alchermes, di Diamargheriton freddo,

freddo, e di altre simili cose, de' cristalli ma-per qualche cinati, de'giulebbi gemmati, e de' giulebbi per- tempo la ·lati, io per me soscrivo, che in questi casi, pre-sua bella,e senti non abbiano luogo veruno, e particolar- sontuesa mente in quei sebbricitanti, ne quali si teme comparsa, che venga il delirio, o che di già sia compar-rimesero in se, per cagione dell'ambre, e de'muschi; ol- abbandotreche ogni giovanetto sa molto bene, che no, e così quelle pietre preziole del lattovaro Jacintino negletti non son abili ad essere attuate dallo stomaco, che più noquando ne anco la stessa acqua forte non le si rammenattua, e lo stesso fuoco di fornace, e lo stesso tano. zolfo ardente ne meno le attua. Ma quando Nell'Amanco fossero attuate dallo stomaco, che può bra, e nel mai far di bene un bocconcino miserabile di Muschio vi lattuario in uno stomaco pieno di un fradiciu-sono delle me di bile corrotta, e inasprita? Che posson particelle fare quattro gocciole di giulebbo perlato, o attivissidi giulebbo gemmato? Dico questo perchè non me; la onde vorrei, che fondandosi e perdendosi intorno a con gran queste bagattelle, si trascurassero le cose essen- giudizio ziali, dello attutire la hile, del metter freno vengono ealla sua sfrenatezza, dell'evacuarla, o nel prin-scluse nelle cipio, o nel mezzo del male, secondo che si febbri, che vede il bisogno con semplici bevande solutive sono accoaccodate dalle larghissime bevute di acqua, pagnate come se si avesse a fare il bucato allo stomaco, dal delirio; ressendo ne. ed alle budella.

Lodo sommamente il bere aequa pura o sem-icessario in plice a pasto, e non vino; e l'acqua si può tal caso rendere acida, o con sugo di limone, o con: l'uso di sugo spremuto dall'agresto fresco, o col sarquei rimebollire de' granelli di agresto nell'acqua y Inidi, che atsomma le bevande tendano più all'acidetto, tutiscono che al dolce; perchè gli zuccheri, ed il so-il moto diverchio uso de' giulebbi possono esser giusta-i sordinato mente sospetti in un'abbondanza così grandei degli spidi bile, e possono ancora introdurre nello stor riti, e del maco una maggiore viscidità, ed impiastrar sangue. maggiormente le bocchette delle glandule. Il Bellini

Ad una cosa particolarmente vorrei , che sinella Bucavesse l'occhio, cioè a quelle cancrene; la quali shereide:

Ma il ad alcuni infermi sono sopraggiunte e si creZuccher, dono comunemente cagionate dal decubito; che cos'è imperocche parmi strano come pe 'l decubito Dolce, ma di otto o dieci giorni solamente possa farsi la tutto bile: cancrena. Pure anco questo può darsi.
Un umor Scrivo tutto questo a V. S. Eccellentiss. in tutto rab- conferma del lor prudente modo di operare, bia, e tut- e V.Sig. comunicherà questa a tutt'a quattro i to suria, Signori suoi compagni, i quali potrà certificaChe pigliare dello aggradimento del Serenissimo Granduca suoco ad Nostro Signore per la loro vigilante attenzione ogn' om- al buon servizio di cotesti poveri infermi. Io bra d'in- non iscrivo a ciascuno di essi in particolare, giuria. perchè non ne ho il tempo per la spedizione della staffetta. Ed a V. Sig. bacio le mani, e prego da Dio ogni vera selicità.

### Per un fenso molesto nel Pancreas con languidezza in tutto il corpo, ec,

TO ho molta compassione per li mali, che dal decimofettimo anno fino al trentesimoquarto, quasi continuamente ora in un modo, ora in un altro, hanno afflitto questa nobilissima Vergine, la quale dopo aver tentati un numero infinito infinitissimo di tutti quanti quei rimedi, che dell'arte medicinale da tutte le sette de Medici sogliono essere prescritti, ora presentemente da niun rimedio ricava follievo alcuno, anzi, come si racconta nella esattissima Relazione del dottissimo, e prudentissimo Signor Mario Fiorentini, questa mobilissima Vergine si lamenta continuamente di un senso molesto sotto lo stomaco, laddove suole star situata quella glandula, che da' Notomisti è chiamata Pancreas; onde le pare quali sempre di aversi a svenire, e particofarmente quando ella voloffe stare inginocchiata.

chiata, ancorche poi de fatto questi tali svenimenti non avvengano. In oltre si querela talvolta di una somma prostrazione di forze, e di una indicibile languidezza di tutto quanto il suo corpo. Ha per lo più inappetenza al cibo. Si duole di un certo che, che ella chiama oppressione di cuore. Si querela della gravezza, ed ottusione di testa, che non le permette lo applicare a' soliti e confueti lavori delle Donne, e nè meno alle spirituali meditazioni e contemplazioni, o alla lettura de'libri. Di più è incappata in una malinconia, e fastidiolaggine d'animo tale, che facilmente prorumpe in sospiri, e in pianti, ancorché per altro ella sia di animo compostissimo, ed'ottima indole: ma quel che più la molesta si è una pulsazione, la quale, conforme ella va sempre dicendo, la tormenta dalle piante de' piedi fino alla più alta cima del capo, ancorchè in verità cotal pulsazione non apparisca al giudizio del tatto, se non nella cassa del ventre inferiore all'intorno del Pancreas, e de'canali celiaci; imperocchè il di lei polso, quando ella non febbricita, è piuttosto piccolo, e riposato, che grande e impetuoso. Ell' è un pochetto smagrita, ma non molto. Il colore del volto è un poco più pallido del suo solito. I fiori mestruali le compariscono con iscarsezza, e senza il consueto, e dovuto ordine. Sopra ogni altra cosa teme e trema di aver amorire della morte, della quale morì l'Illustrissimo suo Padre, il di cui cadavere aperto dopo la morte, ancorche in esso si trovasse una grandissima copia di pinguedine, nulladimeno non si tro-I grassi per vo, per quanto vien riferito, punto di sangue lo pià sone nelle vene, ne nelle arterie, e ne meno ne gliono aver ventricoli del cuore, e nè anco nelle viscere, poco Sanancorche con grandissima diligenza da una ma- gue. no perita ed esperimentata vi sosse cercato. Ed il simile avvenne in un morto Fratello del Padre. Nè questa nobilissima Vergine si confola punto dal vedere, che alcuni propri

Fratelli, e Sorelle for vivi, e godono buona

sanità, e persetta.

Pare a me, che sia notissimo questo male,

e parmi altrésì, che sia molto bene stato comosciuto dall'esperimentatissimo Sig. Fiorenti-E'perd bel-ni, e che perfettamente ne sieno state da lui lissimo il ravvisate le cagioni più occulte, e lo raccolgo paragene molto bene da' medicamenti messi in opera. della me- Laonde io non mi voglio trattenere a faveldicina coll'lare sopra di ciò, dicendo folamente : questo Oceano, esser quel male, di cui ha scritto un lungo e perche in dotto libro quel Medico famoso Romano chiaamendue mato Paolo Zacchia. La verità si è che a guaritroviamo rire questo male, non solamente vi bisognaeguale il no i medicamenti, ma e'vi vuole ancora l'accimeto, do- corta industria, e disinvoltura del Medico, vendo tan- per saper navigare in un Oceano, che talvolto il Noc- ta ha lunghe le tempeste, e talvolta le varia chiero che secondo i venti che tirano: Ed il voler conil Medico tro quelli venti andar di petto, e a viva fortrattareun'za, e à linea retta, è proprio un voler fom-Arte incer-mergersi . Bisogna alcuna siata star su' bordi tissima. volteggiando, e talvolta sa di mestiere costeg-Chi non lo giar con la pazienza terra terra, ed anco talerede si de volta andar secondando l' impeto del vento e gni di leg- della corrente, andando a seconda. Si son fatgere il fa-ti insino a qui diversi medicamenti, secondo moso pa- la diversità de'tempi, e delle congiunture molrere del to proporzionati. Oltre molte piacevoli iteragran Lio- te, e reiterate evacuazioni, ha pigliato quella nardo di nobilissima Vergine l'Ossisaccara acciata, il Capoa. Mastroppo di Cicoria con Rabarbaro di Niccolò Ipocrate Niccoli, il siroppo magistrale di Giovanni Fer-cel disse netio, ha usato il Rabarbaro, il Vitriuolo di prima d'o- Marte, il vino con infusione di aeciajo, l'eeni altro stratto marziale di Adriano da Minsicht, la in quel ce tintura di Marte estratta con sugo di mele aplebre Afo-pie, la polvere Cachetica dell' Artmanno, lo rismo: Ars specifico stomacale di Pietro Poterio, l'antilonga, vi monio diaforetico : si è servita parimente più ta brevis, volte, e con lunghezza, del latte, dell' acqua del Tettaccio, dell' acqua della Villa. Si è

servita di brodi alterati con diverse maniere praceps d'erbe, e di altri ingredienti; si è servita an- expericora di diverse sorte di emulsioni. Che si ha mentum dunque di nuovo a tentare? forse l'uso dell'ac- periculociajo? Ma questo pigliato e ripigliato più vol- sum judite con giovamento, in oggi, come asserisce il cium difdottissimo Sig. Mario, non porta più consola-ficile: Nec zione veruna, nè verun profitto all' Inferma . solum sei-Dirò alla buona come io mi conterrei, e cre-psum prædo, che il Sig. Mario con la viva perspicaci-stare otà del suo nobile e giudizioso ingegno scorge-portet oprà molto bene a qual fine sia diretto quello, portuna che io son per dire, senza che io mi dichiari facientem di vantaggio. Io vorrei, che quella Signora sed & æfacesse un medicamento nuovo, e da essa non grum &c. più fatto. Vorrei, che questo medicamento du- Gli stessi rasse lungo tempo, e sosse eseguito in una nuo- medicava maniera, e da essa non più usata; e spe-menti pirerei in questa maniera, ch'ella sosse per recu- gliati, e perare quella sanità, che è conceduta al suo ripigliati, stato, al suo temperamento, al suo abito di sogliono corpo, alla sua età, ed a' medicamenti fatti: alla fine E stia certa, che non solamente recupererà la perdere la fanità, ma farà ancora lungo il corso della virtù lesua vita. Ma bisogna, che ella sia obbediente ro. in tutto e per tutto al Medico, ed a chi la governa, e sia obbediente di una obbedienza totalmente cieca, e non curiosa; e non saccia come certe persone scrupolose, le quali pur worrebbono, che i Confessori si adattassero a' loro genj, e la teologia morale si adegguasse a' loro pensamenti, nè si voglion mai quietare e dar pace, ancorchè il Confessore attesti loro, che quella tal' opera, che hanno fatta, non è peccaminosa; e pure insisteno, e replicano, e non par loro mai di rimaner soddisfatte a pieno, e con la calma nella coscienza. In oltre bisogna, che questa Signora creda fermamente, che un male, il quale ha durato dal diciassettesimo anno fino al trentesimo quarto, non può ora rimaner debellato nè in trenta, nè in quaranta, nè in cento

giorni. Questo male bisogna vincerlo appoco appoco con la pazienza, con la slemma, non con assalti violenti, ma con un lungo lungo assedio. Di più sa di mestiere, che questa Signora ajuti ella stessa quei Medici, che le promettono di volerla guarire certamente; gli ajuti, dico, con l'allegria dell'animo, con lo svagarsi, col divertirsi; e quando le viene quei pensieri, e quelle malinconie di aver a morir presto, o di avere a morire della morte del Padre, o del Zio, dica subito al suo cuore oppresso, che i Medici gli hanno detto, che non

farà vero.

Venghiamo dunque al medicamento. Ora che la stagione è buona, e che comincia a piovere, ed a farsi l'aria un poco più fresca, mi piacerebbe, che questa Illustrissima Signora co. minciasse a prepararsi al medicamento nella seguente maniera. Per quindici o sedici giorni continui vorrei che ogni mattina cinque o sei ore in circa avanti pranzo, bevesse sette, ootto once di puro brodo di pollastra, o di qualsivoglia altra carne gentile, digrassato, senza sale, e senza raddolcirlo con cosa veruna, avvertendo che detto brodo non sia grosso, sustanzioso, e viscoso, perchè tali brodi potrebbono portare a Sua Signoria un gran detrimento alla oppressione del cuore, ed agli intasamenti de canali celiaci. Pigliato la mattina questo brodo, proccurerà di dormirvi sopra un' ora o due, e poscia per una mezz'ora proccurerà di fare un piacevole esercizio di corpo. Cinque o sei ore dopo pigliato il brodo, desinerà, ed il suo definare non sia altro, che una buona minestra assai brodosa, e non piccola, e poscia beverà un par d'uova, mangerà una, o due mele, o pere cotte, e questo sia il suo desinare, nel quale beva un poco di vino gentile ottimamente innacquato. La sera un' ora avanti cena, beva tre once di brodo sciocco, è un'ora dopo, ceni una minestra simile a quella della mattina, e le solite due mele.

melè, o pere cotte; che se anco alle volte le volesse crude, se le potrebbono concedere, siccome se le posson concedere in loro vece, o delle pesche, o delle prugne, o altre simili frutte, secondo che darà la stagione.

In questo tempo, un giorno sì, ed un giorno no si farà un Cristiere, o per lo meno meno due giorni no, ed un giorno sì: E tale Cristiere sia semplicissimo di puro brodo, zuc-

chero, butiro, e sale.

Terminati i quindici, o sedici giorni di questa preparazione, vorrei, che la Signora cominciasse a pigliare ogni mattina, cinque o sei ore avanti pranzo, due dramme di pura, e semplice polpa di cassia, senza la mescolanza di verun correttivo, e vi soprabbevesse immediatamente sette, o otto once di brodo, nel qual brodo sia bollito un piccolo pugillo di fiori di viole gialle, le scorze di una mela appia. e di più nell'atto del bevere il detto brodo, vi sia aggiunto ad esso brodo, una sola sola gocciola di Elisir proprietatis di Paracelso, o al più al più due gocciole. Nè s'inquieti la Signora se la cassia non moverà il corpo, perche ella non si dà a questo fine, ma se le da a un fine più recondito. Per quindici giorni continui piglierà questa cassia; e per questi quindici giorni farà la medesima regola di vita, tanto nel mangiare quanto nel bere, conforme fece i quindici giorni attecedenti; solamente la mattina, e non la sera, se le può concedere tre o quattro cucchiarate di piccatiglio di carne, oltre la minestra, l'uova, e le frutte. In questo tempo pigli al solito le solite tre once di brodo un'ora avanti cena, e di quando in quando si faccia, avendone bisogno, o non avendone bisogno, un piacevole serviziale.

Passerà poscia all'uso di quella famosa erba, che ci vien portata dalla China, dalla Coccincina, e dal Giappone, intendo dall'Erba Thè, che per altro nome è chiamata Cià. Questa

Il Redi ha le conforterà il capo, e lo stomaco; e di più sempre lo-potrà con incredibile piacevolezza astergere le dato l'Er-grume nate intorno alle parieti de' canali del ba Thè, co-mesenterio, e particolarmente di quegli, che mè dagli sono diramati per la regione dell'utero.

altri suoi Questo medicamento dell'Erba The bisogna con-Consulti, e tinuarlo per quaranta, o per cinquanta giordalle note ni pigliandone una dramma per mattina insusa al Ditira- per tre o per quattro ore, in cinque, o sei bo possiamo once di acqua di melissa bollente, e poscia suvedere, bito levata dal suoco, e ben coperto il vaso,

bito levata dal fuoco, e ben coperto il vaso, e quando è fredda, colata, e raddolcita con due dramme di zucchero sino. Si frequentino a proporzione i Cristieri secondo il prudentissimo giudizio di quel dottissimo Medico, che assiste. Se in capo a venti giorni si vuol cangiare l'acqua di Melissa in Brodo di pollastra, o di altra carne, si può fare con sicurezza. Questo è quanto posso dire nel caso accennatomi, rimettendomi in tutto e per tutto al dottissimo, prudentissimo, ed esperimentatissimo giudicio del

Mario Sig. Mario Fiorentini, il quale con la sua so-Fiorentini lita ed avveduta destrezza, saprà levare ed ag-Lucchese giugnere secondo le opportunità, che alla giornata possono insorgere.

> Per una Dama, a cui i mestrui venivano pochi, e scoloriti.

II O letto il dottissimo, e prudentissimo consiglio medicinale intorno alle indisposizioni dell' Illustrissima Signora Marchesa di Villastranca, ed in risposta non posso dire altro, se non che io concorro in tutto e per tutto ne' sentimenti, e nella opinione di quell' Eccellentissimo Medico, che lo ha disteso e scritto, e concorro nell'idea del male, e nelle di lui cagioni, e nel pronostico. E vanità

sarebbe il voler dire di più di quello, che è stato accennato; imperocche questa Signora, ancorche maritata di tre anni, non è mai ingravidata, di più nel principio dell' Autunno prossimo passato, ha cominciato a disettare ne' suoi mestrui, ancor che prima non ne avesse avuto mai un minimo difetto; ed il difetto, che presentemente ha, consiste non solamente nella quantità notabilmente sminuita, ma ancora nella qualità mutata; imperocchè i me-Arui per lo più sono pochi, scoloriti, e simili ad una lavatura di carne, con uno accompagnamento notabilissimo di certa materia bianca, c viscosa, della quale ne va poi sempre continuamente gettando dall'utero con travaglio, con dolori, e con gravezza de'lombi, e delle vene vicine all' utero. In oltre nel tempo attuale de'mestrul si lamenta l'Illustrissima Signora di dolor di stomaco, di difficultà di respiro, di dolore di testa, di rigori di freddo, di mestizia a lei infolita, e di oppressione travagliosissima di cuore. Le cagioni di questi tanti accidenti son facili a rinvenirsi, e sono quelle stesse, che dall' Eccellentissimo suo Sig. Consultore sono state accennate. Il Pronostico circa alla recuperazione della sanità è quello stesso, che dal medesimo Eccellentissimo Sig.Consultore è stato descritto, cioè, che vi saranno delle difficoltà non piccole a poter sopire, e vincere tutti gli sopraddetti mali, ed il più difficile, il più ostinato, ed il più caparbio, sarà quel: fluore muliebre di quella materia bianca e viscosa, che continuamente va gemendo dall'utero. Nulladimeno bisogna farsi animo, bisogna ricorrere a' medicamenti, i quali spero, che sieno per debellare, e vincere la mag-gior parte de travagli di questa Illustrissima Signora, e sieno altresì per assicurarla da altre malattie, che le sarebbono minacciate, se ella non ricorresse all'uso de'medicamenti abili a ripurgare universalmente il suo corpo, ed

a repurgare particolarmente quel canali, che ferpeggiando per l'utero vi portano, e vi riportano i fluidi, e bianchi, e rossi, lasciando poi finalmente corroborati l'utero medesimo, ed i testicoli uterini, acciocche possano nel tempo del coito escludere con più facilità le uova secondate, e gallate dalla semenza virile. Osservando di servirsi sempre di medicamenti

Dice Cor- Osservando di servirsi sempre di medicamenti nelio Celpiacevoli, gentili, e più che sia possibile non so che l'us ingrati al gusto, proccurando ancora, che ciò sicio del segua colla maggior brevità, che dal bisogno Medico è sia conceduta, e perciò loderei, che questa Ildi operare, lustrissima Signora, quando vorra cominciare a cito, tumedicarsi, fattosi la sera avanti un serviziale to, & jucomune, la mattina susseguente comincia pigliatunde. re l'infrascritto siroppo solutivo, e ae pigli

to, & jucomune, la mattina susseguente cominci a pigliare l' infrascritto siroppo solutivo, e ne pigli
fino in sette, ovvero in otto, un giorno sì,
un giorno nò.
R. Polpa di Cassia tratta di fresco onc. j.
mez. si stemperi in s. q. di acqua comune e

si faccia levare un bollore, ed in fine si ag-

Sena di Levante onc. j. e mez. Cremor di tartaro cristall. dr. vj.

Si lasci levare un bollore, si levi da suoco, si serri il vaso, si lasci freddare, e quando è freddo, si coli, e si sprema.

R. di detta colatura lib. j. e mez. Siroppo Violato folutivo onc. x. Sugo di Limone onc. j. e mez.

Mescola, e con chiare d'uovo q. b. chiarisci sécondo l'arte, cola per carta sugante a due doppi, e serba per pigliarne onc. iii. e mez. la mattina all'alba un giorno sì, ed un giorno aò, come si è detto di sopra.

Nel giorno, nel quale non si piglierà il suddetto siroppo solutivo, si contenterà l'Illustrisfima Signora di bevere la mattina nello svegliarsi dal sonno l'infrascritta bevanda.

R. Cremor di Tartaro cristal. ben polverizato enc. j. si faccia bollire in lib. ij. di acqua commune; si coli, si lasti fare la sua sussididenza. e si serbi per l'uso.

R. della suddetta bollitura onc. v.

Giulebbo di tintura di Viole mammole onc. i.

Sugo di Limone spremuto onc. mez.

Mescola, e cola per carta sugante, per pigliare, come si è detto di sopra, una mattina sì,

ed una mattina nò.

Lodo, conforme è stato, prudentissimamente accennato dall' Eccellentissimo Sig. Consultose che sia necessario cavare prima il sangue da usa delle vene più apparenti delle braccia, e poi a tempo conveniente cavarne parimente una buona quantità da una delle vene de' piedi, a forse anco dalle vene emorroidali colle Canguifughe.

Terminati, che saranno i sopraddetti siroppi solutivi, e non solutivi, e riposatasi la Signora due o tre giorni, loderei sommamente il far passaggio all' uso dell' Acqua del Tettuccio, pigliandone sei o sette libbre per mattina, un giorno sì, ed un giorno nò, col suo previo salutivo, che potrebbe essere l'infra-Ccritto .

R. Sena di Levante dr. vi. Cremor di Tartaro dr. iij.

Infondi in f. q. d'acqua comune per ore x. alle ceneri calde. In fine sa levare un bollore, cola, ed alla colatura aggiugni

Siroppo violato folutivo Manna scelta della più bianca an. onc. ij.

Manna icenta description d'Aranci ) an, onc. mez.

Con chiare d'uavo q. b. chiarisci conforme in-

segna l'arte, e cola per carta sugante.

Rt. di detta colatura onc. vi. e mez. Il giorno, che la Signora piglierà l'acqua del Tettuccio, mi piacerebbe, che cinque, o sei ore dopo desinare bevesse l'infrascritta bevanda, e se la bevesse fresca conforme porta seco la stagione.

R. Giu-

Giulebbo di Pomi semplici, onc. j. e mez.

Acqua di Capelvenere stillata a b. m. once vi. Mescola, e cola per carta sugan-

E perchè l'acqua del Tettuccio si piglia un di sì, e un dì nò, per la mattina, nella quale non piglia la fuddetta acqua, piglierà sette & otto once di Brodo di pollastra ben digrassato, e senza sale, e senza ancora raddolcirlo con cosa veruna.

Dell'acqua del Tettuccio credo, che tre o quattro passate potranno servite al bisogno di Sua Signoria Illuttrissima per poter poi fare immediatamente passaggio all' uso di un siroppetto acciajato da continuarsi per 12. giorni ogni mattina, e quando da quell' Eccellentiss. Sig. Dottore, che affilterà alla Cura, fosse approvato, mi servirei volentierissimo della seguente ricetta:

R. Acciajo preparato dr. vj. Cremore di Tartaro onc. mez.

Si metta in uno orinalino di vetro, e vi si aggiunga infusione di Viole mammole di q.

volte onc. viii.

Si serri benissimo l'orinale col suo cappello cieco, e si tenga per ore 24. a bagno maria, agitando di quando in quando il vaso, in fine si coli, e si serbi per 2. siroppi da pigliarne uno per mattina cinque ore avanti' desinare.

Nel tempo, che si pigliano questi siroppi, stimo necessario necessarissimo, che l' Illustrissima Signora Marchesa si faccia una sera sì, ed una sera nò, avanti cena un piace-' vole serviziale, e potrebbe servirsi dell'infrascritto:

R. Brodo di carne onc. xx. · Zucchero bianco onc. iii.

-Mescola per setviziale.

Terminati i siroppi acciajati concorro pienamenmente, che se l'Illustrissignora Marchesa continuera co' foliti travagli, sia bene, e sorse pecessario pessare all'uso dell'acque minerali, cioè a dire o di quelle della Ficoncella me' contorni di S.Casciano, o di quelle della Villa nelle montagne di Lucca, colla regola solita usassi nel pigliare queste, o altre simili acque.

Del modo del vivere circa le sei cose non naturali, non ne parlo, perchè dal dottissimo Consulto trasmessoma m' accorgo molto bene, che l'Illustriss. Signora Marchesa è alle mans di un Medico non meno dotto, che prudente. Una cosa sola dirò, che tutti quanti i medicamenti sono gettati al vento, se non sieno accompagnati da una ortima dieta, che è quanto hrevemente posso dire in esecuzione de riveritissimi comandamenti, che mi sono stati fatti,

## Per alcune ulcere ne'vasi orinarj.

O tengo quasi per certo, che il Signor Cancellier Fabbront abbia l'ulcere nelle parti, che servono all'orina, e dovendo dichiararmi più particolarmente, crederei nella vescica infallibilmente, e per qualche leggier sospetto ne' reni . I segni , i quali m'inducono a creder, che nella vescica sia la ulcera, sono l'ardore dell'orina, il non poterla ritenere; sono altresì quei sedimenti filosi albicci, e simili alla marcia, i quali, sedimenti si scorgono continuamente nell'orina. Se oltre l'ulcere della veiclea, vi sia ancora la pietra, in ordine a-questo io mi timotto alla ricognizione sattane da un perito Chirurgo, il quale afferma non aver riconosciuto pietra di forte verunt nella vescica del Sig. Fabbroni. Parrà stranoforse, che io pensi a credere, che sia l'ulcere nella

mella vescica senza che vi sia la pietra, non avendo mai originato sangue, e non avendo fatte renelle (per quanto vien riferito) tuttavia i segni suddetti me lo fanno credere, ed un'orina acre, mordace, e piena di fali liffiviali, ed analogi a quegli dell' acqua forte, può senza dubbio ulcerare, e se l'ulcera si fa nella sustanza nervosa in lontananza del collo della vescica, non solamente non si vedrà sangue, ma la marcia che si farà da quell'ulcera, sarà una marcia (dirà così) fui generis, che per non esser satta da materia sanguigna, non può avere quella bianchezza, e quella egualità, che convengono ad una tal marcia; ma essendo fatta da un sugo nerveo, e di natura differente dal sangue, riesce una marcia filosa simile nel colore, e nella consistenza alla chiara dell'uovo. Questa è l'idea, che io mi son figurata del male del Sig. Cancellier Fabbroni: e la cura, che io farei è la seguente, rimettendomi però in tutto e per tutto alla oculata prudenza, e sapere dell' Eccellentiss. Sig. Cheli.

In primo luogo gli darei la seguente piace-

volissima medicina.

. R. Polpa di Cassia dr. vj.

Foglie di Sena, Cremor di Tartaro, ana

Cannella scrop, mez.

S' insonda il tutto in sufficiente quantità di acqua comune, e si tenga per ore 12. alle ceneri galde; si dia un solo piccolo bollore, si
coli gentilmente sonza spremere.

Rt. Di detta colatura onc. iv. e la detta colatura si addolcisea con onc, ij. di Manna scelta della più bianca, mescola per pigliare all'

alba.

Per siroppo da pigliarsi per otto, ovvero per dieci martine; gli darei quattro once di sugo di cicoria ben depurato e chiarito, e lo addolcirei con un' oncia di giulebbo di tintura di viole mammole.

La mattina del quarto siroppo, gli farei cavare un poco di sangue dal braccio destro della vena più apparente, non parendomi, che l'età del Signor Fabbroni di anni 56, ed il temperamento sanguigno siguratomi lo possano proibire.

Terminato di pigliare i siroppi, gli darei la

soguente medicina.

R. Polpa di cassia onc. j.

Si stemperi in onc. viiij... di Acqua di viole mammole, poi vi si aggiunga Sena di Levante dr.iij. si tenga infuso il tutto così a freddo per ore 24. poi si coli gentilmente, e nella colatura si stemperi al suoco Manna scelta onc.ij. e mez. si coli di nuovo.

R. Di detta colatura onc.vi. e mez. per pigliare all' alba. Nè si dubiti dell' infusione a
freddo; e del non veder correttivi; perchè l'operazione riuscirà gentilissima, e lo stomaco
non ne rimarrà abbattuto, perchè non è sorse
così debole, come pare, e spero che i medicamenti attemperanti ridurranno in proporzione il fermento del medesimo, strigneranno in
buona lega il chilo, il sugo pancreatico, ed
il bilioso, di maniera che il sangue ricevendo
nelle succlavie un sugo uniforme, si andrà ancor esso riducendo, e rimetterà i suoi minimi
componenti in miglior tuono, e nell' ordine
loro conveniente.

Tre, o quattro ore dopo che il Signor Fabbroni avrà pigliato tanto la prima, quanto la feconda medicina, si contenterà di bere otto once di Acqua di fiori di viole mammole in cambio di quel solito brodo, che si suol dare

la mattina delle medicine.

Per li siroppi della seconda purga pigliera ogni mattina quattr'once di Siero di capra depurato, raddolcito con mezz' oncia di siroppo di Tintura di viole mammole; e continuera questi siroppi, al meno meno, per dodeci mattine, o per quindeci, pigliando ogni tre o quattro mattine avanti la bevuta del siero una Op. del Redi T. VII.

mezz'ontia di polpa di Cassia, bevendoci subito

fopra il fiero fuddetto.

Dopo i dodici o quindici giorni del siero fuddetto, piglierà di nuovo una delle due soprascritte medicine, non tralasciando di pigliare le otto once di Acqua di viole, in vece del solito brodo : e quando anco le otto once di dett'Acqua di viole arrivassero alle dodici. ovvero alse quindici once, più lo loderei.

Dopo questo medicamento, passerei all' uso del latte di Asina, cominciando dalle tre once, crescendo a mezz' oncia per mattina sino alle sei once senza crescer più. Durerei quaranta giorni almeno. Se questo non porterà intero giovamento, spero che almeno lo porterà molto notabile, e particolarmente se nel tempo del latte, la sera a cena non si beverà mai vino.

Mi dispenso di favellare di quelle cose, che appartengono alla dieta, per essere il Signor Fabbroni assistito, e curato da un Medico diligente, studioso, dotto, e molto sollecito della sua salute, che potrà, e saprà opportunamente soccorrere al tutto, di modo che ne segua quell' utile tutto, che permette la qualità

del male.

#### Per un tumore nell'Utero.

Clamo al principio di Luglio in una stagione delle più calde, che da molti e molti anni in quà sieno mai state, e fra poco s'entrerà nel Solleone. Or quali medicamenti presentemente si possono proporre, per servizio di una nobilissima Dama, la quale nell' età di ventitre anni, dal suo proprio Medico vien costituita Ipocondriaca, e che di più viene affermato esser asslitta da un tumore duro, della grof-

lo

groffezza di un pugno nella regione destra dell' utero, con passioni fastidiosissime isteriche, con un fluore muliebre bianco, giallo, verde, con ardori d'urina, con calore ne' reni eccessivo, con sete tale, che pare che abbia un carbone acceso nella gola. Io per me dopo tanti medicamenti fatti nello stato, e nella stagione corrente, non saprei altro che dirmi, se non configliare la continuazione dell' uso del latte Asinino proposto dalla somma prudenza, e dottrina dell'Eccellentiss. Sig. Dottore Antonio Gigard, il quale affiste alla cura di questa nobilissima Dama. E se al medesimo Sig. Dottore Antonio Gigard paresse opportuno, mi farei ardito a proporre l'uso di qualche acqua minerale rinfrescativa, come sarebbe l'acqua della Villa, l'acqua della Ficoncella, l'acqua di Nocera, o altra simile acqua, che più fosse comoda, e vicina al luogo, nel quale abita quelta nobilissima Signora. E di quelte simili acque, mi piacerebbe il darne sei, o fette, o otto libbre per martina, per dieci, o dodici giorni continui, ne'quali giorni, alcune poche volte nel primo bicchiere dell' acqua, aggiugnerei qualche sufficiente porzione di Giulebbo aureo, acciocche di quest' acqua se ne portasse allora qualche porzione a lavare gl' întestini, ed a portar fuor di quegli le loro superfluità; Non tralasciando però di valersi anco de'Cristieri alternativamente un giorno sì, ed un giorno no; Ed i Cristieri sieno miti, piacevoli, e fatti di semplice brodo, o acqua col folito zucchero, e butiro, senza verun altro ingrediente caldo, o stimolativo.

Con molta prudenza il Sig. Gigard si vale di quando in quando in questa Signora per gentile, e proporzionatissimo evacuativo della polpa di Cassia. To lo approvo sommamente, e configlio a non tralasciarlo, perchè nel nostro caso è il migliore di tutti. Nè si tema della fiacchezza dello stomaco, perchè tutti quei medicamenti confortativi, e calefacienti P 2

lo stomaco, che si vorranno dare a questa Stagnora, le saranno sempre notabilmente nocivi

a molte, e molte altre parti.

Passati che saranno questi così gran caldi, bisognerà allora considerare lo stato del male, ed allora con più aggiustatezza si potrà determinare il quid agendum per ricavarne quel frutto possibile, e che può esser permesso da tanti, e tanti mali, e così sassidissi, e ossinati.

# Per un tumor duro nella guancia destra di una Dama.

Eggo nella Relazione mandatami, che una nobil Fanciulla nell' età sua di anni 26. ha nella guancia destra un tumor duro, il quale presentemente è di circonferenza di una pez-2a da otto, ancorchè un anno fa, allora quando cominció, non fosse maggiore di un piccolo cece. Vi ha per guarire applicato sopra molti cerotti, impiastri, e unguenti, e sempre in vano, e senza profitto alcuno; Onde io dubito, e lo metto in considerazione a quei Signori Professori, che assistano alla di lei cura, se questo così fatto tumore della guancia possa essere uno di quei tumori, che stanno rinchiusi dentro ad un follicolo. Se questo mio dubbio con le prudenti inspezioni, e considerazioni de' suddetti Signori Professori assistenti si venisse a verificare, non sarebbe maraviglia, che fino ad ora non fosse guarito, perchè questi tumori col follicolo, per lo più non sogliono ammettere la curazione d'impiastri, e d'unzione; ma richiedono la manuale operazione, a fine di farne l'estrazione prima, che giungano al suppuramento. E tale operazione è più facile, e più sicura col serro attua-

le, che co' fuochi morti, perchè adoperandosi i fuochi morti, si ha non ostante con raddoppiamento di lavoro a ricorrer poi ancora al ferro. Io non so quello che io mi dica, perchè son lontano, e posso pigliar degli sbagli. Il mio configlio dunque si è, che presentemente i Sig. Professori assistenti, e Medici, e Chirurghi facciano considerazione, se questo mio pensiero si accosti alla verità: Ed in questo mentre si potrebbon lasciare onninamente stare gl'impiastri, e gli unguenti, e valersi solamente di quando in quando della fomenta di semplice acqua comune calda. La collezione, o intafamento di materia nella parte convessa del fegato, e per conseguenza la durezza del medesimo segato, che nel principio del mese di Giugno cominciò ad affliger con dolori atroci l'Illuprissima Sig. N. io credo fermamente, che ra comincialle a produrli in ello principio di · ugno, ma che molto prima avesse principiao, ed appoco appoco insensibilmente sosse andata facendosi, ma che nel principio di Giugno arrivata a quel grado avesse avuta forza di risvegliare il dolore, e di produrre la febbre, e che di più il dolore si comunicasse anco allo stomaco per cagione della soverchia bile spremuta nel duodeno, e dal duodeno regurgitata nello stomaco medesimo. E se la sebbre per ancora non si è ritirata, anzi persiste continua. benchè non molto grande; parmi, che Galeno ce ne assegnasse la cagione, allora quando generalmente parlando della prorogazione delle febbri, tra le altre cagioni addusse quella delpropter aliquam partem affectam curatu difficihome. Ha fino ad ora il dottissimo Sig. Mario Fiorentini perseguitato il male con rimedi adattati, e proporzionatissimi, e pure il male non ha per ancora voluto cedere totalmente, ancorchè in molte cose abbia ceduto. Che si ha egli dunque da fare? Stimo necessario camminare per quelle stesse strade, affine di ammol-

Il Medico lire internamente, ed esternamente la durezza a ragione del fegato, o di quegli umori, che vi si sono. vien detto intasati, proccurare di scemarne il circoscritto Artifex tumore, con piacevoli, continuate, ed offinate horarius, evacuazioncelle epicratiche, e star con l'occhio essendo ne- ben aperto, e vigilante di giorno in giorno, cessario, e di ora in ora a'moti, ed allo stato del tuche ei badi more, e di quella piccola febbre continua, foncon giudi- data a mio credere sullo stesso tumore, il quazio alla le vi è sospetto, che possa terminare in ascesvarietà de' so. Nello stato presente io non mi ardirei di tanti, e configliare altro, che l'uso del siero depurato. sì mara- e di un qualche siroppetto piacevolmente soluvieliosi tivo, e deostruente, da pigliarsi alternativamenaccidenti, te con esso siero, cioè a dire, che due giorni che seguo- alla sila si pigli il siero, ed un giorno si pigli no conti- il siroppo solutivo, e così si vada continuando nuamente per molti, e molti giorni, osservando sempre, ne' mali, come dissi di sopra, i moti giornalmente d' e quindi male, per poter governar le vele, ed il timo. si ricava, ne, secondo le commozioni maggiori, o minoch' ei non ri, che accaderanno in questa burrasca. Quandeve per to al siroppo solutivo, se sosse approvato dalla interesse prudenza del dottissimo, ed accuratissimo Sig. proprio in- Mario, mi varrei di qualche infusioncella di traprende- Cassia, di Sena, di Cremor di tartaro, e di re molte Acciajo preparato, fatta in infusione di viole cure alla mammole di nove volte, raddolcita con siropgiornata, po violato folutivo, o con Giulebbo aureo, e acciò resti pascia chiarita, e di questa chiaritura mi piaadempito cerebbe, che la Signora ne pigliasse quattr'onl'obbligo ce, o quattr' once e mezzo, o cinque, un indispen- giorno sì, e due giorni nò, non tralasciando. Sabile. che mai di bevere tre ore dopo, otto, o dieci ongli corre ce o di siero stillato, o di brodo di pollastra d'essere lunghissimo, o di acqua pura di Pisa, o delattento, la Villa, o di acqua cedrata, o di qualsisia sollecito, e altra acqua stillata, che paresse più appropodiligente. seto al Sig. Fiorentini. E sebbene questo si-L' Arte respo moverà il corpo, metto in consideranobilissi- zione, se sia necessario in uno de' due giorni, ma della

me' quali l'Illustriss. Signora prenderà il siero, Medicina, metto in considerazione dico, se sia necessa-che su da rio, che ella si faccia un piacevolissimo Cli-prima insere. Quanto alle cose esterne da applicarsi trodotta alla parte del segato tumesatta, non parmi pre-nel Mondo sentemente, che si possa usar altro, che l'un-per salute zione con la manteca gialla delle Rose reite-degli uorata mattina, e sera. Qual'altra cosa poi per mini, non l'avvenine debba applicarvisi, il tempo ce lo merita di dimostrerà. Che è quanto per ora posso dire; servire al e prego il Signor Iddio che il tutto succeda vil guada-secondo i voti della Illustriss. Sig. Inserma, e gno, e per del dottissimo Sig. Mario, al quale saccio u-questo, cred so, che un tem-

po nell' Egitto folo a' Re e a pochi Sig. d' alto grado , la permissione di curare gl' Infermi fosse conceduta.

## Per un' Affezione Ipocondriaca.

TO letta la puntualissima Istoria de' mali di questo Illustrissimo e Nobiliss. Cavaliere il quale ancorche, come in essa Istoria si scrive, con l'ajuto de' medicamenti fatti, stia meglio, nulladimeno egli non crede di avere a poter mai guarire, anzi teme mali molto peggiori, e perciò sempre se ne sta mesto, e melancolico: Io sono di opinione totalmente contraria alla sua, e tengo più che per fermo, che se egli vorrà elser sano, potrà facilmente esferlo, purchè egli ajuti i Medici con la quiete della mente, con l'allegria, e con l'obbedienza. I motivi del mio credere sono l'età ancor fresca di quello nobilissimo Cavaliere; la dottrina esperimentata de' Sig. Medici, che gli assistono, i quali sino a qui lo hanno trattato veramente con somma, e diligentissima prudenza nell' amministrazione di medicamenti appropriatissimi ; e quel che grandemente importa, i suoi mali stessi, e le loro

cagioni, che non son tali, che non possano essere vinte, e domate da' Medici, purchè, come io diceva di sopra, egli voglia cooperarvi con l'allegria, e con la buona, e certa freranza di dover guarire. La melancolia dell' animo pensieroso ed afflitto accrescerà sempre le cagioni de' suoi mali, assligendo sempre maggiormente le fibre nervose, che nascono dalle piccole glandulette del cortice del cervello, dalle quali fibre hanno origine le conjugazioni de' nervl, che si diramano poi a tut-te le viscere, e particolarmente agl'ipocondri, onde ne nasce lo sconcerto delle viscere medesime, lo sconcerto delle fermentazioni, e delle separazioni ne' fluidi, e lo sconcerto altresì del sugo nerveo, e quindi tutti gli accidenti registrati nella relazione.

Che si deve dunque operare per servizio di questo Signore? Si dee camminare per quella stessa strada della piacevolezza, per la quale sino a qui hanno camminato i Sig. suoi Medici assistenti, e particolarmente sino che durano questi caldi così grandi in questa stagione così

asciutta.

Venuto l'Autunno, e con esso le piogge, e la rinsrescata della stagione, metto in considerazione a' prudentissimi Sig. suoi Medici assistenti, se sosse per esser giovevole venire ad un lungo, e continuato uso di siero, per addolcire con esso quelle particelle acidosaline, delle quali sono un poco troppo abondanti i siui di rossi, e bianchi, che scorrono per li canali del corpo di questo Illustriss. Signore. Io per me crederei, che questo medicamento sosse per essere più che proporzionato, e più che utilissimo.

Potrebbe dunque darsi da principio a Sua Signoria Illustrist. una bevanda solutiva al peso di sei o di sette once, satta con bollitura di Cassia, e di Sena, e di cremor di Tartaro, raddolcita o con Giulebbo aureo, o con zuccherino solutivo : E quando questa bevanda avrà cominciato a muovere il ventre con la sua operazione, si potrà dare a bere a Sua Sig. Illustriss. quattro o cinque libbre di siero depurato, e ben chiarito, accioeche possa passare, e ben lavare il condotto tutto degli alimenti, e disfondersene ancora per tutti gli altri minimi canaletti, che alle parieti interne di esso condotto metton soce.

Potrà poi seguitare a prendere per nove o dieci giorni, ogni mattina, dieci o dodeci once del medesimo siero ben depurato, e ben chiarito, e non raddolcito con cosa veruna, facendosi il Cristiere un giorno sì, e due giorni no: Ed ottimo sarebbe, che questi Cristieri sossero fatti o di semplice brodo, o di siero stillato, con la giunta del solo zucchero, e del butiro, ovvero olio di mandorle dolci, ed un poco di sale.

In questi otto o nove giorni, metto in considerazione, se sosse per essere utile il cavare

il sangue dalle vene emorroidali.

Passati questi nove o dieci giorni, ritornerei di nuovo alla medesima bevanda evacuativa di sopra detta, o ad altra simile con la solita bevuta dietro delle solite libbre di siero depurato. E così andrei continuando per due mesi, pigliando questo evacuante ogni dieci giorni in circa col siero ne' giorni di mezzo, tra uno evacuante e l'altro, e non tralasciando i Crissieri, o qualche piccola preserella di pura cassata talvolta in loro vece.

Terminato il siero, farei passaggio, se sosse approvato dagli Eccellentissimi Assistenti, all' uso della bevanda dell' Erba Tè, pigliandone ogni mattina sei o sette once, cinque ore in circa avanti pranzo. Questa consorta la testa, sortifica lo stomaco, ed è uno de' più gentili aperienti, che abbia la medicina: Ed il lungo uso di essa lo crederei utilissimo per questo Si-gnore.

Non propongo un cauterio nella coscia, perchè sorse ci avrà avversione, ma se non ci avesse avversione, lo stimerei molto, e molto prosit-

tevole.

Sopra tutte le cose loderei il vino innaequatissimo all'ultimo segno, siccome anco se talvolta per qualche giorno in vece di vino, bevesse acqua pura, e semplice, o semplice acqua d'orzo, ovvero altra simile acqua pura. E non tema questo Cavaliere dello stomaco, e del suo rassreddamento, poichè nel suo stomaco non vi è freddezza veruna veruna. E quegli, che egli chiama languosi di stomaco, non provengono da altro, che da svolazzi, e ribollimenti di bile amarissima dal duodeno allo stomaco.

Continui quella maniera di vitto refrigerante, ed umettante, che da' Signori suoi Medici gli è stata prescritta: E non tema talvolta con amorevole discretezza di mangiar qualche frutto, secondo le stagioni, che corrono. Che è quanto brevemente posso dire, rammentando di nuovo quello, che da principio dissi, cioè l'allegria, e la quiete dell'animo, con la certezza del guarire.

## Per una Idropisia.

🔪 Alla puntuale, e diligente Relazione trasmessami intorno alla malattia della Sig. Angiola Bacci, raccolgo che questa Nobil Signora è Idropica, imperocchè, per valermi del-le parole stesse della suddetta Relazione, ella ha enfiato notabilmente il ventre inferiore, e lo ha stirato a foggia di un gran tamburo, con relassazion dell' ombelico, ed è poi smagrita in tutte l'altre parti del suo corpo. L dottissimi Sig. Medici, che assistono, credono, che questa Idropisia sia ventosa, ed io parimente sono della loro opinione, col creder però di più, che tra il vento vi sia, ancora dell'acqua, e forse non poca; e che vi sia di quest' acqua, comincia a darne segno nell' ombelico dal Chirurgo riconosciutavi consorme la Relazione. Per guarir di quello fastidiosissimo, · pe-

e penolissimo male ha fatti questa Signora molti medicamenti, ma sempre senza profitto alcuno, e questo avviene, non per cagione di essi medicamenti, che sono molto, e molto proporzionati al male, ma bensì per ragione del male medesimo ostinato, caparbio, e che si è ritirato in una fortezza, nella quale i medicamenti non hanno l'ingresso libero, e franco. Quali intenzioni adunque dee avere il buon Medico per consolazione di questa buona Signora? La prima intenzione si è di conservarla in vita più lungamente, che sia possibile, la seconda portarle tutti quegli ajuti, che concede l'arte della Medicina, acciocche i suoi dolori, e travagli abbiano pausa, e la offendano più di rado, e con minor efficacia, che sia possibile. Ma in una stagione così calda come è questa, nella quale presentemente ci troviamo, poco parmi, che possa operarsi, e tanto più ancora, che fra poco si entrerà nel Solleone. Il mio configlio presentemente sarebbe, che la Sig. Angiola per questi due mest di Luglio, e di Agosto se la passasse col prendere la mattina sei o sette once di brodo lungo, nel quale abbiano bollito un poche di radiche di radicchio, e di sparagi, e col farsiun serviziale comune, un giorno sì ed un giorno nò infallibilmente, conforme ancora le fu prescritto da' Signori suoi Medici.

Quando sarà venuto poscia il Settembre, metto in considerazione a' Signori Medici, che assistano alla di lei cura, se sosse per essere utile a questa Signora l'uso del seguente vino medicato, pigliandone un giorno sì, ed un giorno no una presa di quattro once e mezzo, o di cinque, più o meno secondo l'operazione maggiore o minore, ed il giorno fra l'una presa, e l'altra del vino medicato, ha da pigliare un brodo semplice di onc.iv. avanti al quale inghiottisca una dramma di Terebinto satto

in bocconi.

R. Trementina Veneziana lib. mez.

Acqua comune lib. v. Bolli il tutto insieme in calderotto bene stagnato, finche resti lib. ij. e mez. di acqua, si lasci freddare, e poi si coli. Alle suddette lib. ij. e mez. di acqua, fi aggiunga lib.vj. di vino bianco.

Sciarappa polverizzata onc. J. e mez.

Sena in foglia onc. ij. e mez.

Cremor di Tartaro onc. j. Sia infuso il tutto in vaso di vetro ben serrato alle ceneri calde per ore 24. agitando di quando in quando il vaso. Dopo la suddetta infusione di 24. ore si aggiunga nel medesimo vaso onc. x. di Manna scelta della più bianca, e si tenga per tre altri giorni alle ceneri calde dimenando, e agitando di quando in quando il vaso, ponendo mente, che nelle ultime ore della infusione si aggiunga intorno al vaso un poco di brage accèsa, acciocchè la insusione si scaldi bene: Si coli finalmente, e si sprema, e si serbi per l'uso detto di sopra.

Il giorno di mezzo fra l'una presa, el'altra di questo suddetto vino medicato solutivo, metto in considerazione, se sosse per essere utile il prender la mattina a buon'ora una dramma di Terebinto di Cipro , ridotta in bocconi , soprabbévendovi un brodo lungo di quattro once in circa.

Metto anco in considerazione, se sosse per esser più profittevole, in vece del suddetto brodo, bevere una chicchera di Tè raddolcita con un poco di zucchero, potendo il Tè corroborare lo stomaco, rompere i flati, e tenere aperte le strade della urina, il che è tanto necessario in quel male, da cui viene afflitta la Sig. Angiola. Questo è quanto posso brevemente dire, rimettendolo sempre al prudentissimo giudizio de' Sig. Medici assistenti, e pregando il Signor Iddio datore di ogni nostro bene, che voglia consolare questa Signora.

### Per un gonfiamento di gambe.

Medico, quando ho scritto qualche cofa intorno al gonsiamento delle gambe dell'Il-Instriss. Sig. Abate Siri, ma bensì ho avuta intenzione di rappresentar la persona di un suo vero servitore, e uomo dabbene, e non attaccato a veruna setta, nè a veruna opinione, ma solamente al buon servizio di Sua Sig. Il.

lustriss. Il simile farò presentemente.

Vedo, che il Sig. Abate si è messo a leggere i libri de' Medici , per acquistarsi qualche cognizione di quelle cose, che possono essergli di profitto, coll' astenersene, o col metterle in opera. Vedo altresì, che questi Libri di Modicina egli li legge con giudizio, e con prudenza, e che egli in così fatta maniera gli legga me ne sono infinitamente rallegrato, perche per ordinario a quegl' Infermi, che si mettono a scartabellare i Libri de' Medici, suole soventemente avvenire quel che avviene a certi arditi baldanzosi fanciulli, e più saccenti de-gli altri, i quali imparando l'arte del nuotare, e parendo loro di aver imparato più che a bastanza, si arrisicano ne' tonsani più prosondi, ma quivi poi a loro malgrado fi accorgono, che non hanno imparato altro, che arditezza per sapere affogare. Mi rallegro dunque di nuovo, che il Sig. Abate usi tanta prudenza nelle sue letture de Libri di Medicina, e questa prudenza la raccolgo da quel che egli nella Relazione scrive con tanta aggiustatezza.

Scrive il Sig. Abate di aver ricavato da quei Libri, che i medicamenti catartici, o purganti gagliardi sono nocivi. Egli è vero, son nocivi nocivissimi, perchè sebbene sanno una grande evacuazione, ad un tratto de' sieri, lasciando poi le viscere così infralite, e per così dire, cotanto sfibrate, che la generazione de' sieri medesimi cresce strabocchevolmente con grandissimo danno degl'infermi. Si astenga dunque il Sig. Abate da tutt' i medicamenti purganti violenti, e eradicativi.

Non son di questa razza i piacevoli medicamenti, che lenienti dalle scuole si chiamano, come sarebbe il siroppo aureo, il siroppo vio-lato solutivo, il zuccherino, ed altri simili, e la manna ancora, imperocche questi solamente sturano le prime strade, onde la natura da per se stessa co' suoi moti peristaltici può gentilmente, senza infralir le viscere, e senza dissipazione di spiriti, cacciar suora qualche porzioncella di sieri: E così essa natura si solleva dal peso, e può appoco appoco concuocer meglio il restante, o per lo meno, non rigenerarlo con isfrenata velocità. Non ripugni il Signor Abate al prender di quando in quando con la dovuta moderazione qualche piacevole bevanduccia evacuante, se dalla prudenza de' suoi Sig. Medici assistenti gli venga proposta. Non repugni. E crederei, che a questo fine. oltre i soprammentovati siroppi, potesse farsi familiari quelle Pillole, che in Firenze si chiamano le Pillole del Redi.

Queste son fatte d'innocentissimi sughi, e polpe di vari fiori, e frutti; evacuano con piacevolezza, e senza fastidio veruno, e di più lasciano lo stomaco, e le viscere corroborate, e rinfrancano il sangue. E si pigliano immediatamente avanti il pranzo, o avanti la cena, o a mezzo il pranzo, o a mezzo la cena. E se ne pigliano tre per volta, o due secondo che operano.

Dubita il Sig. Abate, che l'acqua o i sieri calati alle gambe non istagnino quivi, e non vi si imputridiscano, e sacciano poi altri cattivi effetti. Ma perchè mettere ora in campo questo dubbio? Primieramente la linsa, ed i sieri, che calano alle gambe, non istanno quivi

ſem-

sempre fermi, ma soventemente ancor essi circolano; e di ciò ne sia contrassegno manisesto, che chi ha le gambe enfiate di questa razza d'enfiamento, se sta qualche giorno, o qualche notte nel letto in riposo, le gambe disenfiano, e se poi si ritorna al moto, rienfiano, perchè le valvule o sostegni de vasi linsarici fono indebolite, e non reggono il peso della linfa, e la lasciano cadere al basso, donde sempre può riconciliare standosi con le gambe in ripolo. Di più io non so perché sia necessario, che la linfa, o il siero calato alle gambe vi si debba corrompere, e putrefarvisi. Io conosco uomini, che hanno portate più di trent' anni le gambe enfiate. Questi tali avvenimenti temuti dal Sig. Abate non posson mai mai avvenire alle persone giudiziose, e che hanno buona cura della loro salute, e che vivono con parsimonia di mangiare, e di bere con regolato modo di vivere. Di più replico di nuovo. perchè mettere in campo questo dubbio? mentre il Sig. Abate dice nella sua lettera, che presentemente la polpa della gamba destra, che de la parte più consumaco, s'è scaricata quase internamente del suo melto grande umore.

Dice, che corrono già due anni, che in dormendo gli esce dalla bocca qualche acqua, che tigne, e macchia la camicia, e le lenzuola, e che da alcuni mesi in quà è più copiosa. Quest' acqua cala in bocca da quei vasi salivali, che la natura con molta provvidenza ha fatto, che mettano soce nella bocca, e particolarmente sotto la lingua, e servono ad usi necessarissimi, de' quali non voglio sar qui il racconto. Dirò solamente, che a una infinità grande di uomini, e giovani, e vecchi suol succedere questa saccenda, e che non è cosa da farne gran caso.

Mi rallegro sommamente, ed è un' ottima ottimissima cosa, che le urine giornalmente sieno copiose, e di ottimo colore. Mentre queste staranno in questo lor buon proponimento, difficilissimamente può gonfiare il ventre.

Circa le cose da bollirsi nel brodo per mantenere il suddetto corso dell'urine sempre aperto, tiene il primo luogo la contraserva, la quale corrobora ancora lo stomaco, e l'altre viscere, e sortifica il sangue, e lo mantiene in quel tuono, nel quale ci è di bisogno, che si mantenga. Si possono anco bollire le cime degli sparagi, o fresche, o secche; si posson bollire le radiche di essi sparagi, di prezzemolo, di borrana, di cicoria, soglie di prezzemolo, di crescione, di sedani ec.

# Per un mormorio d' orecchie.

Osa molto difficile sarà ad ottenersi, che l'Illustriss. Sig. Marchese si liberi da quella piccola sordaggine, che riconosce in se medesimo, da sette anni in quà, dopo di aver fatta una cascata, nella qual cascata rimase offesa la testa, con un mormorio nelle orecchie, a segne tale, che continuamente gli sembra essere, o in vicinanza di qualche siume, o di campane sonanti, o di tamburi battuti. Cosa molto difficile sarà, dico, che egli possa liberarsi da questo male, imperocchè nello spazio di sette Quando il anni ha molto affondate le sue radici, e di male con-più ha avuto origine da causa violenta ester-

Quando il anni ha molto affondate le sue radici, e di male con-più ha avuto origine da causa violenta ester-siste ne' na concussiva, ed abile ad aver fatto un massiudi più le organico, cioè satto per lesione d' instrusacilmente menti, e non di sluidi, che corrono, e ricorsi cura; rono con perpetuo moto per li canali del noma quan-stro corpo. Nulladimeno perchè le viscere indo da esso feriori possono accrescer molto il male con la restano at-soro pienezza, e possono accrescere altresì la raccate le pienezza, e la sonnolenza della testa, perciò parti soli-parmi necessario venire all' uso di qualche medi non va dicamento, il quale potrà fare, che il male dell'

dell' Illustriss. Sig. Marchese non vada deterio-

rando l

Io loderei dunque, che il Sig. Marchese quanto prima pigliasse una piacevole medicina, e che dopo di essa per dieci giorni continui, ogni mattina pigliasse un siroppo composto di siroppo de pomis semplice, e acqua di melissa stillata secondo le ordinarie dosi note a' Medici. Nel tempo, che piglierà questi siroppi, si contenterà Sua Sig. Illustriss. di farsi un giorno sì, ed un giorno nò, un semplice Cristiere comune, ed in uno di questi giorni, mel quale non gli tocchi a farsi il Serviziale, si farà cavare una libbra di sangue dalle vene emorroidali con le sanguisughe.

Terminati i siroppi, si contenterà il Sig. Marchese di evacuar di nuovo gli umori del suo

corpo, con la infrascritta medicina,

R. Sena di Levante dr. vj. Cremor di tartaro onc. mez.

Infondi per ore xii. in sufficiente quantità di acqua comune alle ceneri calde. In fine sa levare un piacevole bollore. Cola, e alla colatura aggiugni

Giulebbo aureo onc. iv. e mez.

Sugo di limone spremuto onc. mez. con chiare d'uovo q. b. chiarifica s.l.a. e cola per carta.

Br. Di detta colatura onc. vij. per pigliare

sei ore avanti pranzo.

Fatto questo si riposi il Sig. Marchese per due giorni, e poscia cominci a pigliare lo infrascritto medicamento, un giorno sì, e un giorno nò.

Br. Sena di Levante onc. iij. Rabarbaro polveriazato onc. ij.

Cremor di tartaro polverizzato onc. j. Si metta il tutto in orinale di vetro, e si irrori con lib. j. e mez. di vino bianco generoso; E subito si aggiunga acqua di Melissa stillata a stusa, o a vetro lib. iv. e mez.

Acqua di fior d'Aranci stillata a vetro lib. j. Op. del Redi Tom. VII. Q Si

Si ferri l'orinale col suo cappello cieco, che non isvapori, e si tenga per ore 24. alle cen neri calde. Passare le ore 24. si apra l'orinale, e s'aggiunga

Manna icelta della più bianca onc. vij.

Si riserri l'orinale, e si rimetta alle ceneri calde per 43. ore, agitando soventemente il vaso, e passate le 48. ore si accresca intorno all'
orinale un poco di suoco in modo che sevi un
bollore, si coli per panno grosso, e si sprema
bene; E la colatura si ricoli di nuovo per carta, e si serbi in ampolle di vetro col collo,
con un poco di olio sopra, per pigliarne onc.
iv. e mez. una mattina sì, e una mattina nò,
crescendo o sminuendo la quantità secondo l'operazione maggiore o minore, che sarà; il che
potrà giudicarsi molto bene da quel prudentissimo Medico, che assisterà alla cura di Sua Sig.
Illustriss.

La mattina, nella quale non si piglierà il sovraddetto medicamento, il Sig. Marchese piglierà otto once di brodo di cappone ben digrassato, e senza sale, raddolcito con un'oncia, o di giulebbo di scorza di cedro, o di giulebbo di fiori di arraci

tina di giorni, e terminati che saranno, sarà

bo di fiori di aranci.

Continuerà questo medicamento per una ven-

ancora terminato ogni forte di medicamento col farsi un semplice Cristiere. E avvertisca il Credo, che Sig. Marchese di non farsi mai nel tempo delgispezia- la sua purga di quei Cristieri, che da noi alli avranno tri Medici sogliono essere ordinati con tanta per male pompa, e con tanta ciurmeria, col mettervi dentro quelle tante, e tante cose, quei tanti dentro quelle tanti Lattovari, e Giulebbi, e Mieli. Si faccia serviziali con semplice acqua di pozzo, con la giuntura di due, o di tre once di Zucchero, con un poco di olio comume, e un poco di sale. E se per dar soddissazione al popolo non volesse torre acqua di pozzo, la tolga di sontana, o tolga acqua di orzo, o tolga brodo di carne, che poco importa.

Non solo nel tempo del medicamento, ma altresì dopo il medicamento il Sig. Marchese usi una aggiustata maniera di vivere tanto nel mangiare, quanto nel bere. Soprattutte le cose proccuri di bevere vini gentili, e bene innacquati. I vini grandi generoli fumoli gli sa-ranno sempre di grandissimo danno, e particolarmente bevuti in quantità smoderata, e senza acqua, Lo stomaco del Sig. Marchese non è freddo, come egli forse si crede, e come si accenna nella relazione trasmessami. La cena sia sempre più parca del pranzo, mentre però non vi sia l'assuefazione in contrario. Basta che de due pasti, uno sia più moderato Dice il dell'altro. E se vuol viver sano, e lungamen- Proverbio te, alle volte ogni tanto tempo lasci un pasto. che ne uc-La sanità degli uomini sta più nell'aggiustato cide pià uso della cucina, e della tavola, che nelle la gola scatole, e negli alberelli degli Speziali, ancor-che la spachè in essi alberelli sieno scritte a lettere tan- da. to lunghe quei bei nomi misteriosi ed incogni- Noli aviti. Le frutte, secondo che ci son date dalle dus esse stagioni, non sono malsane, anzi saranno di in omni utilità al Sig. Marchese, purchè sieno usate epulatio-con mano discreta, e senza strabbocchevole uso. ne, & Questo è quanto posso dire in esecuzione de' non te efcomandamenti , che mi sono stati fatti: Sog-fundas sugiugnendo, che se il Sig. Marchese vorrà ap- per omne plicare i rimedi locali nella cavità degli orec- escam. chi, conforme dicono i libri di noi altri Me- In multis dici, e conforme insegnano le dottoresse don- escis erit niciuole, di certo egli si farà male, e ne ri-infirmitas. trarrà di quei danni, i quali poi non si potran- Propter no rifarcire.

crapulam multi o-

bierunt: qui autem abstinens est, adjiciet vitam. Ecclesia-Res Cap. 38.

Per una ostruzione delle vene scorrenti per le viscere del ventre inferiori.

Atta rissessione a quanto viene scritto nella Relazione trasmessami, considerato parimente il temperamento, l'abito di corpo, la costituzione, e l'età dell'Illustrist. Sig. Marchese, parmi che le cagioni de' suoi travagli non vengano da altro, che da qualche piccola ossiruzione delle vene, che scorrono per le viscere del ventre inseriore, e da qualche caloruccio introdotto nelle viscere medesime, e ne'ssudi bianchi, e rossi, che pure per le medesime viscere scorrono, onde qualche evaporazione monta alla testa. Quindi è che ssimerei opportunissimo, che il Sig. Marchese al principio di Settembre cominciasse l'infrascritto medicamento.

In primo luogo, allora quando egli vorrà dar principio ad esso medicamento, la sera avanti si farà fare un serviziale comune semplice semplicissimo, fatto di brodo, zucchero, sale, ed un poco di olio, o di butiro, e se la passerà leggermente con la cena, non pigliando altro, che una buona minestra, ed una coppia di uova da bere, e non berrà altro, che due once di vino innacquato con tre once di acqua, e la mattina seguente comincerà a pigliare lo infrascritto siroppo, e lo beverà senza rifcaldarlo, in quella freschezza, che concede l'aria della stagione corrente. Lo piglierà cinque ore almeno avanti desinare, e lo piglierà nel letto, e dopo preso, proccurerà di dormirvi sopra un'ora, o un'ora e mezzo; e non potendo dormirvi, e non gli venendo fatto, stia almeno per quel tempo nel letto, e facfaccia vista di dormire, in buon riposo di animo, e di corpo, con ogni maggior quiete.

R. Acqua di viole mammole stillata onc. vj. Siroppo di tintura di viole mammole onc. j.

Sugo di limone spremuto onc. j.

Mescola, e cola per carta, e serba per lo siroppo da pigliarsi ogni mattina nell'ora, e nel-

la conformità accennata.

Quando il Sig. Marchese avrà pigliati quattro di questi siroppi, si farà cavare sette, ovvero otto once di sangue da una delle vene del braccio destro, o sinistro, secondo che più o nell'uno, o nell'altro saranno le vene facili al Cerusico da potersi tagliare.

Mentre piglia questi siroppi si contenterà di farsi faré il serviziale infallibilmente una sera

sì, e due sere nò.

popigliati otto, o nove de' suddetti siroppi, necessario evacuare gli umori, che di già fati disposti con la seguente medicina.

R. Cassia tratta di fresco dr. v. Si stemperi in sufficiente quantità di acqua co- bitato che mune, e poscia vi si aggiunga:

Sena di Levante ben netta da'fusti dr. vi. Cremor di Tartaro cristallino dr. iii.

Macis acciaccato dr. j.

Stia infuso per ore xij. alle ceneri calde, ed in innanzi fine si faccia levare un piccolo bollore; si le- al tempe vi dal fuoco, silasci freddare, e quando è fred- del suo dato si coli, e si sprema, ed alla colatura si disinganaggiunga :

Manna scelta della più bianca onc. ij. Siroppo violato folutivo onc. j. e mez.

Sugo di limone spremuto onc. j.

Con chiare di uovo quanto basta, chiarisci co' Medisecondo le regole dell'arte, e cola per carta ci più fugante. ignoranti

Bt. Di detta colatura onc. vij. per pigliare a far lunla mattina nello svegliarsi dal sonno, almeno ghe ricetcinque ore in circa avanti desinare.

Tre ore dopo aver pigliata la suddetta me- quali, dici- coll'invec-

Io tengo per induil Kedi detta [ e que/to Confulto no, quando anch' eso staccordava

Q 3

chiare, an- dicina, o ella abbia cominciato a muovere il dò sempre corpo, o non abbia cominciato, è necessario, risorman che il Sig. Marchese beva una libbra, e mezdo; ma za di acqua di Melissa stillata, e la beva di
ciò non to- quella freschezza naturale, che concede l'aria
glie nien- della stagione.

te al suo Terminata in questa maniera la purga, per gran nome, quattro mattine continue piglierà ogni mattianzi lo di- na sei once di brodo sciocco, e ben digrassamostra un to, raddolcito con un'oncia di siroppo di sioUomo di ri di borrana, e lo piglierà cinque ore avanti
gran di- pranzo, proccurando dopo di esso brodo di dorscernime- mire un buono, e riposato sonno.

to, perche Terminati questi quattro giorni comincerà il seppe rav- giorno seguente l'infrascritto medicamento, che vedersi a sarà un siroppetto solutivo acciajato, da pidifferenza gliarsi un giorno sì, ed un giorno nò.

di certi so- R. Radiche di Polipodio quercino accilenni Dot- dr. r. e mez. toroni che Acciajo preparato con zosso, che per espeogni gior- nome è chiamato Croco di Marte aperiesto e-

no impa- dr. ij.

tano a

Cremor di tartaro cristallino dr. ij. e mez.

smentica- Sena di Levante dr. iv.

Infondi in orinale di vetro in sufficiente quantità di acqua di capelvenere stillata. Si serri bene l'orinale col suo cappello cieco. Si tenga alle ceneri calde per ore 24. in fine si aggiunga un poco di suoco intorno, che levi un piccolo bollore. Si levi dal suoco, e si lasci freddare, e quando è freddato, si apra l'orinale, si coli, e si sprema, e alla colatura si aggiunga,

Siroppo aureo onc. iij.

Con chiare d'novo quanto basta chiarisci s. l.a. e cola per carta per pigliame onc. v. un di sì, e un di nò, e sempre che si dee prendere si risaccia di nuovo.

Tre ore dopo aver pigliato il suddetto siroppo acciajato si contentera il Signor Marchefe di bevere otto once di brodo di carne sciocco ben digrassato, puro e semplice, e

**EDZ2** 

senza raddolcirlo con cosa veruna.

Il giorgo, che il Sig. Marchese piglierà quesso suddetto siroppo, sei ore dopo desinare, è necessario che pigli l'infrascritta bevanda.

. R. Giulebbo de pomis semplice onc.j. e mez.

Acqua di borrana onc. iv.

Mescola per prendere come si è detto.

La mattina, nella quale non li tocca a prendere il firoppo acciajato, stimo opportuno il prendere a buon' ora la infrascritta bevanda.

Bt. Acqua di Melissa stillata onc. v.

Giulebbo di scorza di Cedro onc. j. e mez. Mescola per pigliare conforme si è detto di

fopra.

il Mentre fa questo Medicamento sarebbe bene il farsi alle volte qualche serviziale, in quel giorno nel quale non tocca a bere il siroppo solutivo. Ma questi, se il Sig. Marchese vi a vesse grande aversione, non sono totalmente necessari: Egli è però vero che ajuterebbono molto l'essicacia del medicamento; e sarebbono di grande utilità.

Di quei siroppi acciajati solutivi è necessario pigliarne dieci. Sicchè in venti giorni sarà terminato il medicamento dello Acciajo; dopo del quale sa di mestiere continuare per alcuni giorni, come sarebbe a dire dieci o dodici a prendere ogni mattina nello svegliarsi dal sonno una buona ciotola di brodo sciocco, nel quale sieno state bollite delle cime di borrana

fresca.

Quanto si appartiene alla regola della vira. I cibi sieno sempre più frequentemente cotti a lesso, che arrosto. La minestra si mangi mattina e sera, e sia copiosa di umido di brodo. Nelle minestre si possono sar bollire dell'erbe, come endivia, lattuga, acetosa, borrana, zucca, ed altre simili cose. Non è errore qualche volta, ancorchè di rado, sar la minestra di saron, di orzo di Germania, o di riso, ma sia minestra non grossa, ma lunga e brodosa. La frittura di cose gentili, e facili alla digessione è

ottima. L'uso delle frutte, secondo che son somministrate dalla stagione, è ottimo, purchè sia regolato da una ragionevole, e moderata parsimonia.

La bevanda sia di vino ottimamente innacquato. Il vino sia piuttosto amabile, che au-

stero, crudo, e agro.

Questo è quanto posso per ora dire, e spero, che sia per giovare notabilissimamente e prego il Sig. Iddio a concederlo, come desidero, ed auguro.

Per una diminuzion di vista, ed altrà mali nell'occhio destro di una Dama.

TElla Relazione del male della Illustriff. Sig. Marchesa di Potenzana, io leggo, che Sua Signoria Illustriss. ha cominciato a patire nell'occhio destro infin dal passato Settembre in quà; il male, che vi patisce, si è, che in quell'occhio la vista è sminuita notabilmente, e che avanti al medesimo occhio vede talvolta certe cose, come nere, e vaganti, e di più che l'occhio stesso pareva come un poco rientrato in dentro, ed a chi vi badava bene pareva ancora un poco sminuito, ancorche la pupilla fosse chiara, bella, e senza verun disetto apparente, ma solo la Sig. Marchesa vi sentiva qualche peso, e sentiva altresì come una certa freddezza, la quale occupava tutta quanta la destra parte del capo, e parevale, che lo stomaco fosse come ripieno, e gonfio, senza mai avere appetito di forta alcuna, e pativa stitichezza di corpo con molti bollimenti nella medesima parte, i quali bollimenti pare talvolta a Sua Signoria Illustriss. che vaghino ancora per la regione del petto. Ed in questi sopram-

prammentovati travagli nel mese passato di Febbrajo le è uscito del sangue dalla narice destra del naso, e una volta arrivò fino alle tre once. Del resto rinvengo, che questa Illustrissa Signora si trova nell'età di quarantacinque anni, e va continuando per ancora a suo tempe quelle evacuazioni sanguigne, le quali ogni mese sogliono sopraggiugnere alle donne. Dal dottissimo Medico, che assiste alla cura di questa nobilissima Signora, con molta, e giudiziosa prudenza per allegerimento di questi mali, fu lodato a Sua Signoria Illustriss, che si facesse frequentemente de' lavativi e pigliasse de' rinfrescativi ne' brodi alterati, e di più che prendesse ancora una presa di Pillole evacuative; Il che la Signora puntualmente eseguì, e da tutto quello le parve di averne ricavato qualche giovamento, tanto per la freddezza della testa, quanto del mai dell'occhio, quanto ancora della pienezza dello stomaco. Ma presentemente non riconosce più quel miglioramento, ma le pare di starsi alle medesime di prima; quindi è che dimanda ajuto intorno a quelle cose, le quali potrebbono mettersi in opera per sua falute.

Certa cosa è, che non si può camminare per altre strade, che per quelle stesse, le quali in questa cura sono state intraprese dal dottissimo Medico, che affiste alla Persona della Sig. Marchesa, essendosi egli incamminato con la guida de precetti, e delle regole della vecchia, e della nuova Medicina. Imperocche si vede chiaramente, che la testa della Sig. Marchesa è ripiena di fluidi, i quali co i loro bollimenti cagionano quella apparente freddezza, e comprimendo il nervo ottico dell'occhio destro, e alterando qualche poco gli umori del medesimo occhio cagionano quelle immagini nere, che la Signora vede avanti agli occhi, e rigonfiando i muscoli del medesimo occhio , ne legue, che essi muscoli si scortano, e scorciandosi per necessità tirano qualche poco in

dentro l'occhio medesimo; E perchè questa pienezza di testa, è somministrata ad essa testa, dall'universale di tutto il corpo, quindiè, che è facile da credersi, che anco tutto il corpo sia pieno de' medesimi siuldi bollenti, e sacili a mettersi l'uno l'altro in impeto di gonsiezza.

E' dottrina di tutti i Medici, che non si and aver cura dell' occhio, se non si ha prima cura al capo, e non si può aver cura al capo, se non si ha prima cura all' universale del corpo tutto. Ella è dottrina ancora d'Ipoerate, che i mali degli occhi allora trovano allegerimento, quando sopraggiungono evacuazioni mosse dalla natura; onde Galeno ebbe a dire, che se la natura non promoveva cotali evacuazioni, era debito del Medico il proccurarle con l'arte. Onde io con molta raggione ho lodato di fopra le evacuazioni e di Clisten, e di pillole messe in opera dall' Eccellentiss. Medico, che assiste alla cura. Ma quali medicamenti dovrebbonsi usare in avvenire per debellare un male, che vuol rendersi molto contumace, ostinato, e rebelle, e non cedente? Mentre fosse approvato, e giudicato opportuno da chi assiste, stimerei necessario, che allora quando la stagione sarà fermata. ed un poco ringentilita, la Signora Marchela per otto giorni continui pigliaffe ogni mattina cinque ore avanti pranzo l'infrascritta bewanda:

R. Giulebbo di tintura di viole mammole onc. j. e mez.

Acqua di viole onc. vj.

Sugo di limone spremuto onc. j.

Mescola e cola per carta.

La terza mattina si farà cavare otto o neve once di sangue dal braccio dalla banda dell' occhio offeso.

Terminati gli otto giorni comincerà a prendere l'infrascritto solutivo gentile, e lo prenderà per quindici volte una mattina sì, ed una mattina nò.

Rr. Se-

B. Sena di Levante dr. iij. e mez.

Sal prunella dr. j. e mez.

' Semi di finocchio acciaccati scrop.ij. Infondi in sufficiente quantità di acqua di eufragia alle ceneri calde per ore dodici, sa levar un bollore al suoco, poscia lascia freddare, cola, ed alla colatura aggiugni:

Manna scelta onc. j.

Siroppo violato folutivo one. j. e meza Sugo di limone onc. mez.

Chiarifci s. l. a. cola per carta.

Rt. di detta colatura onc. iv. e mez. per pigliare, come ho detto di fopra, una mattina sì, ed una mattina nò, bevendo tre ore dopo, sei once di brodo di piccion grosso ben digrassato, e senza sale, e senza raddolcirlo con cosa veruna.

Il giorno, nel quale non le tocca a prendere il folutivo, pigli la mattina cinque ore avanti

pranzo, la seguente bevanda:

R. Foglie di melissa fresche manip.iv. Si pestino in mortajo di marmo ben bene com pestello di legno, e nel pestarle si aggiunga Zucchero fine onc. j. E quando il tutto è ben pesto, si stemperi con onc. x. di acqua di eufragia stillata a bagno, o a stusa, e si unisca bene, e poscia si coli per manica di Ipocrate; e la colatura si serbi, per pigliarla mezza la mattina, come ho detto, cinque ore avanti pranzo, e l'altra metà per pigliarla la sera due ore avanti cena.

Terminato questo medicamento, metto in considerazione a quello Eccellentissimo e prudentissimo Sig. Dottore, che assiste alla cura di sua Sig. Illustriss. se sosse bene, come io crederei, venire all'uso di un piacevolissimo decotto di China con la giunta di una minima porzioncella di radiche di Sassafras, col bere a pasto la gentile bollitura secondaria delle secce della prima decozione. Io per me crederei che sosse cosa per portare quella utilità, la quale è permessa in un caso tanto sastidio-

so, e contumace, e sosse altresì per lo meno per consortare, e per corroborare la testa, e le viscere del ventre inseriore. Che è quanto brevemente posso dire. E prego il Signor Iddio, che il tutto porti quel giovamento, che viene desiderato. Rimetto però il tutto al prudentissimo discernimento di quel dottissimo Professore, che giornalmente con la sua persona assiste, e vigila per la salute di questa nobilissima Dama.

# LETTERE

PER LO PIU

CONSULTIVE

DI

FRANCESCO REDI.

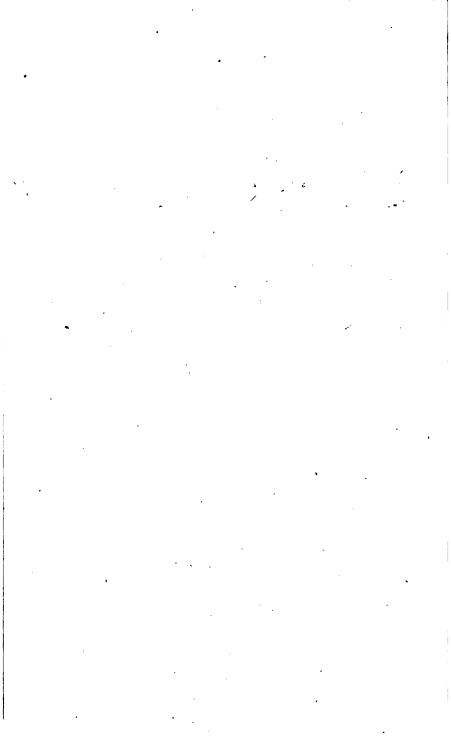

### AL SIG. DOTT.

### MARC' ANTONIO

### MACANI.



O inteso dalla cortessa di V. Sig. Chi sosse Eccellentiss. la storia de mali della questo Dor-Signora Clemenza Organi Vai, tor Macano consistenti in una Sciatica dell' I-si vede su schio smistro. Io non ha dubbio questo Te-alcuna, che il tutto non proven-mo a car.

ga, come ella accenna nella sua dotta Lettera, 129. dalle molte superfluità escrementizie radunate in questo corpo nel tempo della gravidanza, al che può molto aver ancora cooperato la debolezza dell'Ischio medelimo ricevente l'assiusso. Di che naturalezza poi sieno quelle superfluità escrementizie, io per me crederei, che fossero sottili, mobili, ignee, e che se pure abbiano acquistata qualche lentezza, ciò sia avvenuto a quelle solamente, che di già son calate alla parte dell'Ischio dolente, ma che quelle, che giornalmente stanno per calare, conservino tuttavia la loro mobilità, ed ancora la loro fulfurea, ed ignea naturalezza, e di questa naturalezza ignea è effetto altresì, che i medicamenti evacuanti, tanto piacevoli, quanto rifeatiti non muovono il corpo, e non fanno operazione alcuna. Pure con l'ajuto de'medicamenti datile da V. Sig. Eccellentiss. ora è migliorata affai ; laonde infistendo nella medesima intenzione, stimo necessario continuare, ed ammollire, umettare, e rinfrescare con acque pure, brodi, e puri sieri di Latte senza alterar- E' credibi-

li; e continuare l'uso de'serviziali puri, e sem-le, che cid plici, ma frequenti. Quanto si appartiene al-potesse avle vinacce, ed a' medicamenti simili da appli-venire per

саги

la forze carsi alla parte, iò gli avrei per sospetti, e tedel calgre merei, che col loro calore non riscaldassero la il quale di-parte, e per conseguenza vi potesse correre maglatando viegior flussione. Oltrechè poco questi possono arpiù i vasi, rivare all'interna cavità, o acetabulo. Pure me avria cre- ne rimetto al prudentissimo giudizio, ed espesciuto in rimentatissimo di V.Sig. Eccellentiss. che come estillaffus-presente può giudicarlo molto meglio di me, so degli che son sontano. L'uso del vino in questi cassi umori vi- è molto pernicioso, e può grandemente offenziati;quin-dere gli articoli, e particolarmente se sia bedi è che vuto senz'acqua, e sia generoso. E rassegnantalvolta dole il mio riverentissimo osseguio le saccio de-Fapplica- votissima riverenza. zione de' medicamenti calidi alle parti tumefatte non suol

EIGUATO.

### AL MEDESIMO.

CEnto lo stato del Sig. Cav. Migliorati dal-Ia puntualissima Lettera di V.Sig. Eccellentiss. e con essa i rimed, messi in opera ne'tempi addietro, mediante i quali ha il Sig. Cavaliere ricavato qualche considerabile giovamento. Non bisogna dunque perdersi di animo, ma bensì incontrare il male con nuovi rimedi adeguati e alla semiparalisi, e alla nesritica, con quelle stesse intenzioni, che da V.Sig. Eccellentiss. fino ad ora sono state considerate. Per ben servire questo Signore metto in considerazione a V. Sig. Eccellentiss. se sosse bene al principio di Aprile ricorrere all' uso di un vino medicato solutivo, del quale ne pigliasse una proporzionata dose ogni mattina, o per lo meno due giorni sì, ed un giorno nò, secondo che reggesse fra mano, e secondo che sarà giudicato opportuno dalla oculata prudenza di V.Sig. Eccellentiss. che con l'attuale premurosa assistenza invigila alla salute del Sig. Cavaliere. Del vino mi servirei dell'infrascritto, o di altro fimile.

R. Fiori di Viole mammole manip. vj.

Si infondano in lib. xj. di vino bianco per ore 24. si coli, e nella colatura si infonda

Sena di Levante onc. iij.

Saliapariglia acciaccata onc. ij.

Mecroacan polverizzato. ) ana on. j. Cremor di tartaro polveriz. )

Macis ) ana dr. ij.

Stia infuso per quattro giorni nel caldano del forno agitando più volte il giorno. Si coli, si sprema, e per ogni libbra di colatura si aggiunga onc. j. e mez. di Siroppo violato solutivo di quello satto di quest' anno. Si unisca bene, e si ricoli di nuovo per istamigna doppia, e si serbi in fiaschettini piccoli coll' olio sopra per pigliarne quattro, o cinque once per mattina, secondo che parrà alla prudenza di V. Sig. Eccellentiss. e secondo l'operazione, che sara, o secondo che il Sig. Cavaliere sia per reggere.

Si osserverà intanto, che utile si ricava da questo medicamento, il quale ci darà lume, e ci farà scoprire paese, circa il quid agendum. Intanto io sarò di ritorno a Firenze, di dove renderò grazie a V.Sig. Eccellentiss. per le suo amorevoli espressioni verso di me per la mia recuperata sanità; e le so devotissima reverenza.

### AL MEDESIMO.

Per quanto posso raccogliere dalla sua puntualissima relazione, io credo, che la Signora Sposa Vai sia gravida. Stante gli acci-Ancorchè denti sovraggiunti stimo necessario in tutte le Ipocrate maniere, che quanto prima sia possibile, e sor-dica negli se anco questa sera si apra la vena del braccio, Asorismi, e si cavi una moderata quantità di sangue per che alle revellere quei sangui, che troppo acidi, e sa-donne graligni pigliano la strada verso l'Utero, e quivi vide non si possono stimolar l'Utero a sare degli ssorzi per dee cavar liberarsi da quella molestia, ed in questi ssor-sangue, zi, può nascere la cagione dello staccamento perchè adi quell'uovo, che in esso Utero si cova. Io bortiscono, Op. del Redi Tom. VIII.

massime non avrei difficoltà veruna dunque in una gioquando il vane ben nudrita a fare questa evacuazione di feto è gra. sangue nel braccio, non tralasciando di ricorde nondi-dare, che è necessario necessarissimo, che per meno torna molti, e molti giorni la Signora stia in riposo bene far in letto, che si unga tutta la region lombare talvolta con manteca fatta di sugo di rose, secondo la questa ope-ricetta della Spezieria di S.A.S. che mattina, razione, e sera mezz'ora avanti il cibo pigli una presa attesa la di Magistero di Madreperle, o di Perle, o di robustezza altre conchiglie marine, assine di tor via l'acidel Corpo, do, ed il sale, non solamente agli umori, che come av- concorrono allo Stomaco, ma astresì a i mivertiCelso nimi componenti del sangue. Che è quanto deReMed.debbo dire a V.Sig. Eccelleutiff. al quale raffelib.2.cap. guo le mie antiche obligazioni, e le fo riverenza. ×.

Firenze 15. Agosto 1675.

### ALSIG. N. N.

IL trovarmi con poca buona sanità, e con qualche sebbriciarrola L qualche febbriciattola, che mi affligge, mi rende impossibile il servire V. Sig. Illustriss. in quella stessa puntuale maniera, che avrei desiderato per soddisfare al mio dovere. Accetti V. Sig. Illustriff. da me il mio buon animo. mentre le dico, che il male del suo Amico è un male pericolosissimo, e più che pericolosissimo, ed a mio credere gli ha sconcertate tutte le viscere del ventre inseriore, e del ventre medio, e forse ancora in esso ventre medio vi stagna qualche acquosità, scolatavi o per trasudamento, e per gemitio, o sorse anco per rottura di qualche vaso linfatico, al che poso può operare il Medico, il quale in questo caso dee camminare con quelle stesse indicazioni, che con somma prudenza, e dottrina vengono accennate dall'Eccellentiss. Sig. Dottor Diamanti, che assiste al suo male; cioè a dire, dee proccurare di evacuame più che piacauali delle viscere, e dimolare la natura co diurerici a scaricarli per le vie utilissime, e proporzionatissime della urina, le quali molto ben son note al suddetto Eccellentiss. Signore. Ed io rassegnando a V. Sig. Illustriss. il mio riverentissimo ossequio, le prego da Dio benedetto datore di ogni nostro bene ogni vera, e più bramata consolazione.

Firenza... Settembre 1687.

### AL SIG. DOTT. FEDERIGO NOMI. ANGHIARI.

IL fine della Letrera di V. Sig. Eccellentisse, mi ha mosso a tenerezza di cuore, è mi creda, Sig. Federigo, che i miei antichi, e primi amici gli amo, e gli amo di vero cuore. Se quì sentiro cosa alcuna di Giovani, mi apiutero per operare, che V. S. resti consolata. Così potessi io venir una volta a star un mese in santa pace nella Camera di V. S. Staro in ascolta certamente, glie lo prometto. Glie lo prometto. Ma oh Dio come sono per le

fratte tutte le genti!

Godo del Poema. E queste due sole parole servano per tutte l'altre, che dovrei dire. Il Sig. N. N. non è il caso per darle le notizie, che ella desidera, giacchè sono pochi mesi, che serve il Sig. Marchese N. N. Il caso il cassistimo sarebbe il Sig. Conte Magalotti: l'arcicassissimo. Può V. Sig. provarsi ad attaccarlo con una Lettera, e supplicarlo delle sue grazie. Può V. S. supplicarlo prima delle notizie degli amici Guerrieri di esso Sig. Conte; e poi anco de' Guerrieri, e Consiglieri in generale, Egli il Sig. Conte è cortesissimo. Avrei detto che V. Sig. avesse mandata la Lettera a me, acciocchè io glie la facessi avere. Ma questo populario della supplicatione.

non si può fare, perchè ieri uscì l'ordine, che Martedi sera tutta la Corte dee essere all'Ambrogiana per trovarsi Mercoledi sera a Pisa, per istar suor di Firenze sin fatto Pasqua.

In Livorno dirò al Sig. suo Fratello quanto ella m'impone, e glie lo dirò con disinvoltura, e con affetto di buono amico. Addio. Mi voglia bene. Soggiungo, che credo, che ella avra fatto menzione del Conte Veterani miò grande amico. Questi è da Urbino ed è gran Condottiere di Cavalli, e bravissimo; ed-ha titolo di Sergente Generale di Battaglia. Addio di nuovo.

Firenze 17. Gennajo 1687. ab Inc.

## AL SIG. DOTT. LODOVICO CIVININI.

PEr essere io tornato di Campagna colla Corte, di poca buona sanità, e mezzo ammalato, perciò mi piglio con V. S. Eccellentiss. la sicurezza di rispondere alla sua Lettera per mano altrui, assicurandomi, che ella sia per compatirmi nella presente urgenza, se ancora con brevità le dirò, che avendo io considerato i tanti, e tanti medicamenti fatti per estirpare i mali del Sig. Sebastiano Galeotti suo Cognato, e che questi non hanno mai totalmente debellato il male, perciò stimerei per avventura di molta utilità se raddolcita la stagione, e fatta una purga, e dopo di essa pigliato di nuovo per molti e molti giorni il si Medici siero non depurato, ma bensì semplicemente del secolo scolato dal Latte; il Sig. Sebastiano se ne paspassa u- fasse all' uso d'un decotto di Salfapariglia fat-

salsapari-giunta di altri ingredienti medicinali; E queglia ordi sto tal decotto lo continuasse almeno per qua-

navano un ranta giorni pigliandone due Siroppi il gior-

no, e bevendo a definare, ed a cena il decot- vitto difto secondario della medesima Salsapariglia, rin- seccante vigorito con qualche porzioncella di nuova Sal-per ajutare la virtù

sapariglia.

Stimerei pure necessario, che nel tempo di di queste questo decotto il Sig. Sebastiano in veruna ve- medicaruna maniera non usasse regola di vita essic- mento da cante, ma bensì una regola di vita umettati-essimal cova, e rinfrescativa, mangiando mattina, e sera nosciuta. minestre assai brodose, ed il più delle volte con erbe, e talvolta ancora con qualche pasta non lievita per attutire la soverchia sermentazione de'fluidi, e la mattina a desinare mangiasse sempre carni lesse, e qualche frutta, e la sera mangiasse solamente la minestra, ed una coppia d'uova da bere, ed una frutta, ovvero due bocconi d'insalata cotta. Che è quanto posso dire a V. Sig. Eccellentiss. e le rassegno il mio riverentissimo osseguio.

Firenze 8. Aprile 1687.

#### AL MEDESIMO.

Entre cotesti Eccellentissimi Signori, che assistono alla cura di V. Sig. Illustriss. e dell' Illustriss. Sig. Sebastiano suo Fratello giudicano necessario, che esse piglino costi in Pistoja l'Acqua della Villa, io l'ho per più comoda cosa, che lo andare a pigliarla al fonte naturale con un disagio, ed incomodo non ordinario in questo tempo così caldo, e particolarmente pe'l Sig. Sebastiano, che è smagrito, e fiacco di forze; e per quella cagione io gli avea ordinato il Siero, a fine di umettare sustantificamente, di rinutrire qualche poco, e di astergere i canali delle viscere contenute nel ventre inferiore. Se dunque cotesti Eccellentiss. Signori stimano opportuno, che pigli il Sig. Sebastiano l'Acqua della Villa, io mi acquieto 3

alle lòro prudentissime, ed esperimentate determinazioni.

Circa la quantità de'giorni da pigliarsi quest' Acqua, io non passerei gli otto, o nove giorni

o dieci al più.

Circa la quantità di essa Acqua da pigliarsi per ogni mattina, io non passerei le sei libbre, ò al più le sette. Un poca meno, o un poca più, secondo che dall' esito della prima mattina potranno osservare cotesti Eccellentissi Signori, i quali giornalmente gli assistono; ed a'quali ancora son note le altre piccole, e mi-

nute diligenze da osservarsi.

Quanto poi si appartiene a V.S. Illustrissi che è più robusta, e meno accasciata, e più franca del Sig. suo Fratello; Ella può liberamente pigliare dett'Acqua della Villa in Pistoja con tutte quante le comodità della Casa paterna. Ma ancor essa non passi le otto, o nove mattine, o dieci di essa acqua; e soprattutto si ricordi la sera di andare parco parchissimo con la cena, cioè con una sola sola minestra; e lo stesso dico dell' Illustrissi. Sig. Sebastiano suo Fratello, e mio Signore. Rammento ancora l'uso del farsi il Cristiere una sera si ed una sera no. Che è quanto in esecuzione de' suoi riversitissimi comandi posso dire a V. Sig. Illustrissi alla quale faccio umilissima riverenza.

Firenze 15. Giugno 1687.

### AL MEDESIMO.

On si maravigli V. Sig. Eccellentiss. se non ha vedute mie Lettere sino ad ora. lo 1010 sono stato such di Firenze con la Corte; ma quel che importa, e concerne al mio non sicrivere, si è, che non sono stato bene, ed ho avuta, siccome ho ancora, una fassiciosa malsania, che congiunta con la vecchiaja, e

co i legami della Corte, mi ha tenuto più che impastojato. Ho vedute quelle Scritture, che V. Signoria Eccellentissima mi ha mandate, e mi creda, che quella di quel che si soscrive Cavaliere, mi ha fatto ridere, ma ridere daddovero; e mi accorgo fempre, che come più io vado invecchiando, io divento sempremai più ignorante, e sempre son più al bujo nelle cose appartenenti alla buona Medicina. M' immagino, che avrà riso ancora V. Sig. Eccellentiss. e che ancor essa averà riso di cuore.

La Scrittura di V. Signoria Eccellentissima mi pare una Scrittura savia, prudente, e ben fondata, ben condotta da' buoni fondamenti, e non mi pare, che la cura di quella Signora si potesse incamminare per altra strada, che per la proposta da V. Signoria Eccellentissima. V. Sig. sa, che io le parlo con ischiettezza di cuore. Il caso è dissicile da sopirsi.

Il laccio alla nuca proposto da quel Pro-IlRedinefessore, è proposto con molta, e con molta gli ultimi ragione. Alcuni lodano ancora lo aprire due tempi delcauteri nelle cosce. Mi continui V. Signo la sua vita ria il suo affetto, e le so devotissima reve- si rideva

ri, stimandogli totalmente inutili alla salute degli uomini; onde leggendo i Consulti di questo valent' uomo, fa d'uopo avvertire in qual tempo furono da esso composti; conciosiaché da vecchio conobbe la vanità di molte cose, che in gioventà

Soleva stimare assai.

Firenze dalla Villa Imperial e 25. Giugno 1687.

### AL MEDESIMO.

Ttimo ottimissimo rimedio sarà per la Febbre dell' Illustrissima Signora Alessandra Marchetti, oltre il tenere il corpo eva-R

cuato dalle superfluità, che alla giornata si generano, valersi del Siero di Capra depurato, conforme così prudentemente è stato proposto dalla dottrina, e dell'avvedutezza di V. Signoria Eccellentissima. Io l'approvo pienamente, e nel presente stato di questa Illustrissima Signora, nella stagione, nella quale ci troviamo, non saprei proporre un rimedio più proporzionato di questo. Lo metta dunque V. Signoria Eccellentissima in uso, ma nello stesso tempo rammenti seriamente, e con ogni premura possibile all' Illustrissima Signora Alessandra, che se ella non osserve-

Non v'e rà più che esattissimamente la regola del vimedicina vere, che di giorno in giorno se vien propiù certa posta da V. Signoria Eccellentissima, questa di quella Signora durerà col suo male lungamente, e che dipen- tutto quanto l' Inverno, ed ancora arriverà de dalla alla Primavera; e perciò sia premurosa V. Sibuora re- gnoria Eccellentissima in esagerarle questa vegola del rità, nella quale consiste la principale parte vivere, pe-della di lei sanazione. Che è quanto posso rò dice il dirle con sincerità di cuore. Mi compatisca Proverbio: se non le scrivo di proprio pugno, perchè an-La buona cor io son convalescente, e le so devotissima reverenza.

scaccia la mala ventura, e se gli uomini quando stanno bene proccurassero di riguardarsi, avriano poco bisogna del Medico.

Firenze 30. Settembre 1691.

### AL SIG. DOTT. FEDERIGO NOMI. ANGHIARI.

TO ricevuto i primi Canti del suo Poce ma Eroicomico del Catorcio d'Anghiari . Gli vedrò, e spero di godervi l' amenità del nobile ingegno di V. Signoria e farà un

mio grandissimo trattenimento, se satto Pasqua la Corte andrà in Campagna. Per ancora non se ne sa niente. Letti che gli avrò, scriverò a V. Signoria Eccellentissima. Al Giovane Cerusico di S. Maria Nuova consegnerò un esemplare delle mie Osservazioni, che ultimamente ho satte stampare, e gli consegnerò parimente un esemplare delle Epistole stampate dal Vandem Broeck, che il Sig. Adriani ha stampate, e dedicate a me. Servirà il tutto per trattener-la nella sua solitudine.

Credo, che stamperò il mio Ditirambo del Bacco in Toscana, e sarà con le Note. Gli amici voglion da me questa soddissazione, ed io obbedisco al loro gusto. A suo tempo ne manderò a V. Signoria un esemplare stampato. E caramente abbracciandola le auguro in queste Sante Feste ogni bene, e glie lo auguro di vero cuore. Io sono di V. Signoria ec.

### ALSIG. N. N.

E' Gran consolazione di un Medico lontano, il quale debba rispondere ad un dotto Consulto medicinale, mentre nel fine di
esso Consulto legge quelle parole, che dal
prudentissimo Sig. Giovanni Trollio sono state scritte, e sono le seguenti: Pare che si possa dire, che il male abbia terminato l'augumento totale del corso universale, e che sia nello stato con qualche principio di declinazione dimostrata evidentemente nella mutazione degli souti, megliorati tanto nel solore, quanto nel setore; dimostrata parimente dalla minore tosse, o
dal modo più facile di mandar suora essi sputi,
che pur sono ancora più suidi, e più obbedienti, che non erano in prima. Dimostrata ancoza la suddetta declinazione del male dalle urine

più copiose, e di color migliore, dall'essere l'in-L'appeté-fermo présentemente con qualche appetenza al za del cibo cibo, o per dir meglio senza l'antica nausea, è le più dal dormire più soavemente che non si faceva volte indi-nel principio, e nell'angumento del male; e sizio che il nalmente dal non avere tanta agitazione negl'ipomale si condri:

male si conditi.
parte, quit- Or dunque supposto questo per vero, io sa-

do non sia cilmente concorro nella opsnione del Sig. Trolquello che lio, che l'Illustrist. Sig. Commendatore AlMedici toviti possa francamente guarire dal male, che
addiman- lo ha insettato già per lo spazio di quaranta
dano same giorni, e particolarmente, se si proseguirà una
canina, buona regola di vivere con una strettissima parsimonia nel mangiare, e con le iterate, e reiterate piacevoli evacuazioni di frequentissimi
clisteri, e con brodi, o siroppi semplici, piacevolì, ed espettoranti, umettanti, e non ri-

scaldanti, e pigliati in buona copia.

Qual poi sia stato questo male, supposto per

vero tutto il racconto del dottissimo Trollio. io per me concorro nella di lui opinione; essere stata una febbre biliosa continua in foggia di due terzane accompagnata da una fastidiosissima tosse, la quale tosse era cagionata da materie sierose deposte giornalmente appoco appoco, e quali infensibilmente per via de' canali fanguigni nel polmone, le quali quivi rattenute, e dal calor della parte ingroffate, acquistarono viscidità; lentezza, e colore, e talvolta odore non buono. Al che si aggionga, che siccome per la conservazione del fluido interno de corpi viventi, cioè del sangue, tra l'altre cose è necessario, che da esso sangue, oltre gli altri escrementi, che in differenti parti del corpo si separano, per evitar la corruttela di esso sangue se ne separasse un altro escremento, il quale non si radunasse in luogo alcuno, ma che continuamente si mescolasle col fluido esterno, cioè a dire coll'aria, e perciò la natura a quest' effetto destinò la cute; ma perche quell'escremento, che continuamente deve

Il caldo produce negli umori questa lentezza, perchè fa suporare da essi l'aquea porzione, che serve lor di veisolo.

dève separarsi dal fluido interno, cioè dal sangue stesso, è più di quello, che si può separare per mezzo della cute, perciò la medesima natura fece i polmoni, dove continuamente si dovessero separare le particelle escrementose del sluido interno, cioè del sangue, e queste particelle mescolate col fluido esterno, cioè coll'aria, che continuamente esce ed entra ne' Quest' upolmoni, fossero portate suora del corpo; mido vaquindi è che queste particelle ne' polmoni del pore, che Signor Commendatore Altoviti non separate seco porta dal sangue, ne portate suor del corpo dal flui- continuado esterno con la necessaria proporzione, per mente P lo impedimento, che ho accennato di sopra, aria nella delle materie sierose deposte appoco appoco respirazione' medesimi polmoni, e quivi ingrossate, ed ne, si vede inviscidite; quindi è, che ciò ha molto coo-finche duperato alla lunghezza del male, ed alla diver- ra il fredsità delle differenze degli sputi, ora più flui- do, ma todi, ora più grossi; ora di un colore, ora di sto che un altro ; or fetenti, or non fetenti. Intor- viene la no a questo setore si potrebbe considerare se stagion veramente gli sputi, che vengono dal pol-calda spamone sieno setenti subito che sono stati spu- risce. tati, o pure acquistino il setore dopo qualche tempo, che sono stati nelle sputacchierie, conforme soventemente suol avvenire. Io non credo già, che ne' polmoni vi sia offesa strumentale di parti guaste, perchè come scrive il dottissimo Signor Trollio, può il Signor Commendatore giacere in tutte tutte quante le positure, e senza difficultà veruna, per minima che ella si sia, e senza verun dolore, e senza veruno affanno, e senza respiro aneloso ec. Per ricapitolare adun-que il detto di sopra, io crederei, che con una stretta, e ben regolata, ed ostinata parsimonia nel mangiare, con le reiterate piacevolissime evacuazioni de' frequentissimi clisteri, e con l'uso de' brodi, o siroppi umettanti, espettoranti, etalvolta gentilmente eva-

cuanti, potesse il Signor Cavaliete ricuperare col tempo la fanita, come cordialmente il desidero.

## AL SIG. PIER ANDREA FORZONI. ROMA.

IL Balì mio Fratello, che per fortuna fi trova quì in Firenze, mi dice, che in Arezzo non vi sono persone, che abbiano questo Casato de' Ghelsi.

La famiglia de' Guelfi è nel Borgo San Se-

polcro, e son Gentiluomini.

In Árezzo vi sono certi Mercanti di Fondaco, che sono venuti dalla Pergola a star in Arezzo, e sono del Casato de' Golsi, e si chiamano Federigo, e Luigi.

Questo è quanto posso dire a V. Signoria in fretta in fretta questa sera, restando qual

fard eternamente.

#### ALSIG. N. N.

Sono stato negligente nello scrivere, perchè in vero non poteva affaticarmi, ed aveva un ordine medico di ssuggire al possibile ogni applicazione. Delle mie negligenze adunque parce mibi Domine. Mi rallegro con V. Signoria del suo nuovo Libro, e godo delle sue glorie, e mi dispiace degli altrui trui cicalecci, che veramente fanno flomaco I veri gaa' galantuomini . I suoi Sonetti son belli, lantuomied io non posso se non lodargh. E rendo ni non si grazie infinite dell'onore, che V. Signoria accordano mi ha fatto col farmegli godere, siccome an- alle ciarcora le rendo grazie arcinfinitissime de' Libri, le del poe passo questo offizio con la cordialità più de- polaccio, vota, e più riverente del mio cuore, e prego che per Iddio benedetto, che voglia prosperar V. Si- antica ugnoria in sanità, e lunghezza di vita selice per sanza de-benesizio di tutto il Mondo litterario. Prego ride la anco V. Signoria con ogni ossequio a voler altruininfavorirmi della continuazione del suo affetto, tuose sae dell'onore de' suoi comandamenti, e le so siche; umilissima riverenza. vir , qui

non abiit in consilio impiorum, & in via peccatorum non stetit, & in cathedra pestilentia non sedit.

### ALSIG. N. N.

TOn essendo qui il Sereniss. Signor Cardinal de' Medici, a cui il Serenissimo Granduca Padrone rimette le cose dello Studio in gran parte, non saprei fare un pronostico certo dell'esito della Lettura pretesa dal Signor N. N. e tutto quello, che io dicessi a V. Si-. gnoria Eccellentiss. in questo proposito, sarebbe fondato in aria.

Io vorrei bene, che V. Signoria Eccellen- E' da notissima e il Signor N. N. rimanessero conso- tarsi quelati, perchè so, che questo Signor ha tutte le sto bel geparti più ragguardevoli, che si debbon conside- nio, che arare in un giovane di grandissima aspettazione; veva il e si assicuri V. Signoria che per quanto potran- Redi di no valere le mie attestazioni, io non manche- beneficare rò mai di celebrarlo. il merito

Il delle per-

-fore; cesa Il Libro: di V. Signoria Eccellentissima del santa rara Barenghi contro il Galileo l' ho ritrovato in mel guasso una delle. mie rasse., ed ho detto al Signor Mondo, suo Fratello; che la lui lo consegnerò, arche gioisce ciocche lo trasmetta a V. Signoria Eccellentissociate, sima. Intanto la supplico dell' onore de' suoi enlando tomandamenti continuati e e le so divotissima a buont e riverenza propo o militaria.

ing the second of the painter of the first o

. Oktober 1990 in the first Commission of the Co

7235

The second of th

# OPUSCOLI

DI

### FRANCESCO REDI

APPARTENENTI ALLA MEDICINA ED ALLA STORIA NATURALE.

• • •

### FORMA

DISTITUIRE

### LA DIETA LATTEA.



I Medicamento di vivere per lungo tempo di folo Latte o di Donna, o di Alina, o di Capra, o di Pecora, o di Vacca, è fiato messo in opera da diversi Medici in diverse, e differenti malattie, e particolarmente negli sputi di sangue, che sgorga-

no dal petto; nell' urine sanguinolenti; nelle flussioni pertinaci, e salate; negli Etici; nel Tissici; ne' Gottosi; negli Ipocondriaci; in co- In similiaro, che hanno tumori cancerosi esulcerati; ed modo con- in tutti coloro, ne' quali si scorge sovrabbon-sigliò alsri danza di calore non buono, ed emaciazione il nostro di tutto il corpo.

Autore a

La maniera di usar tal medicamento si è che pigliare il dal Medico assistente si elegga quella sorta di Latte, e Latte, che egli giudica più confacente al bir ciò su con sogno del malato, ed alla natura, e comples-felice evissione di lui.

Di tal Latte dunque munto, e cavato dalle legge in poppe dell'animale, accanto al letto dell'am-una Lesmalato, o nella camera più vicina, se ne pi-tera, nel glia la mattina a buon' ora un bicchiere di Tom. V. quella tenuta, che giudica sufficiente il Medi-delle sue co, che assiste ; che suol battere intorno alle Opere. sei once, ovvero alle otto, ovvero alle dieci al più. Preso il latte, sa di mestiere dormirvi sopra, o per lo meno star nel letto in riposo per una, o per due ore; poscia, si può levar dal letto, e sare i soliti esercizi modestatissimi, e piacevolissimi.

Op.del Redi Tom.VII.

Sull'

Sull'ora dei definare si piglia un' altra bevuta di Latte un poco maggiore di quella, che che si è bevuta a colezione.

Sull'ora della merenda se ne piglia un'altra

bevuta, simile a quella della colezione.

Sull' ora della cena se ne piglia un' altra si-

mile a quella del definare.

Si può, ogni volta che si piglia il Latte, raddolcirlo con un poco di Zucchero, ovvero con qualche Giulebbo cordiale, come di sior d'Aranci, o di altro appropriato al male.

Alle volte (ma più di rado, che si può) in vece di Latte a desinare, o a cena, si può dare un pangrattato, o una pappa bollita in brodo di pollastra; Ma se è possibile, tal licenza si pigli manco che si può.

Alle volte, se la sete urgesse, si può aggiuguere al Latte della colezione, e della merenda, qualche poco di acqua pura, o di brodo di

pollastra senza sale.

Se ben pare, che un nutrimento di solo Latte, ed in quantità così moderata, non dovesse generare gran quantità di escrementi in colono, che lo pigliano; nulladimeno l'esperienza mostra, che è necessario far di quando in quando qualche Serviziale, e si può comporre di due parti di brodo, di una parte di Latte col solito Zucchero, Sale, rosso d'Uovo, e Butiro.

Uno de'maggiori disordini, che si possa faze in questo medicamento, è, che, o per lo stimolo della same, o per le reiterate, continue, ed importune esortazioni de'domestici, i quali dubitano, che il malato si possa morire di same, uno, dico, de'maggiori disordini è il sar grandi, e strabbocchevoli bevute di Latte, le quali caricano in maniera lo stomaco, che non può digerirle, e per conseguenza si caricano ancora gl'Ipocondri di crudezze, e d'impurità; onde molti vapori ascendono al capo, e non si può continuare il medicamento; nel qual medicamento è un grande ajuto l'esser gover-

nato da un Medico mudicioto, prudente, discreto, e non paurola.

Gran disordine è ancora lasciare il Latte puro, e munto di fresco, ed in sua vece servirsi delle torte di Latte, delle giuncate, e di altri vari, e diversi manicaretti fatti di latticini.

L'Animale, dal quale si piglia il Latte, sa di mestiere sario nutrire di vena, di orzo, e di quell'erbe, che dal Medico saranno stimate convenienti al male, che si pretende curare. Se gli dà ancora de baveroni satti di farina, e di acqua; ma particolarmente non si trascuri mandario sovente in campagna a sascersa suo piacere,

# TRATTATO

### DE' TUMORI.



Ella Chirurgia, la dottrina de' Tumori mi fembra molto utile, ed al par di ogni altra, necessaria; Onde io, che in questa nobil Professione ho impiegata la miglior parte della mia gioventi, mi son risoluto per un certo mio

che intorno ad essi Tumori mi anno satto os servare, e comprendere i sasi venutimi alle mani, la lettura de buoni Autori, e la conll Tumore versazione di uomini dotti, e prudenti.

to opeos, cioè sue dimensioni, cioè per lunghezza, larghezza, prominen- e profondità. Ma venendo al particolare Chiza di cor- rurgico, per nome di Tumore quello solamenpo. Si ve- te si dec intendere, che Tumore morboso coda su que- munemente s'appella, ed ha bisogno deil'opesto proposi-ra del Chirurgo. E non è altro, per apportarto Galenone la descrizione, che un'eminenza suor di nanel suo li-tura, di qualche parte del corpo, la quale emibro de Tu-nenza offende le operazioni della stessa parte. Questa definizione del Tumore la trovo ri-Molte so- cevuta senza controversia veruna dagli antichi, no presso e da' moderni Scrittori, ma non così uniformi gli anti- sono gli antichi, sed i moderni fra loro nello chi le de- spiegare il restante della dottrina, cioè nello finizioni assegnare le specie, le differenze de' Tumori, del Tumo le cagioni tanto materiali, che efficienti, ed re, come i loro segni: onde perciò ho stimato bene per si pad we- più chiarezza riferir prima i sentimenti degli dere in antichi, facendo poscia passaggio a quegli de' Gal. 1, 13. moderni; E dagli uni, e dagli altri mi sfordel Meto- zerò di raccogliere il più bel fiore, tralasciando di me-do tutto quello, che con la ragione, e co' dicare .

da' Greci Il nome di Tumore è un nome generico, e fu chiama-vale un ricrescimento di corpo-per tutte tre le

277

nuovi scoprimenti non mi parrà, che si ac-

Gli antichi da due sorgenti ricavano le diversità de' Tumori, eioè dagli umori, e dalle parti solide. Dalle parti solide, che escono del loro sito, ed in altro luogo cadono, e si sermano, si sanno quei Tumori chiamati Ernie Ernia, e degl' Intestini, e dell' Omento, in quanto che, sue disseo gl' Intestini, o l' Omento cadono nello Scro- senze. ta ovvero verso l' Ombelico.

Ser pertanto sono gli umori, da'quali gli an- V. Ipocr. tichi vollero, che si producessero i Tumori, nel Libr. cioè il Sangue, la Bile, la Pituita, la Melan- degli Uccelia, il Siero, ed in sesso un certo u- mori, eil more chiamato da essi Umore statuoso. E sic- Comento come da ciascuno di questi sei umori di perse, dissussi i propri, e particolari Tumori s'ingenerano, Galeno. così dal vario loro mescolamento altri diversi

ne nascono.

Col nome di Sangue non intendono tutta la massa del sangue, cioè tutto quel fluido, che continuamente scorre per le arterie, è per le vene, ma bensì una sola parte di questo fluido, Ipocr. nel la quale sia di temperamento caldo, ed umido, Lib.della e che corrisponda all' elemento dell' Ariz. E Nat.umaquando questa sola parte predomina, e sopra- na vuole vanza tutti gli altri umori componenti la mas- che i prinsa del sangue, dicono, che si fanno le insiam- cipali umazioni, e specialmente quei Tumori chiamati mori del Flemmoni, cioè Tumori fatti da solo, e puro nostro cor. sangue senza mescolamento degli altri umori po sieno componenti la massa del sangue; giacche per questi 4massa del sangue intendono un composto di Bi- e con esso le, di Pituita, di Melancolia, e di Sangue; lui si aced a ciascheduno di questi quattro umori asse- cordò Gagnano il proprio temperamento; ed ora l'uno, leno, e ed ora l'altro avere il predominio in tutta la quasi tutmassa sanguigna si credono. ta la tur-

Quando vi ha predominio la Bile, dicono ba de' Mepoter nascere le Risipole, ed ogni specie di Er- dici antipete, e- particolarmente quella, che vien detta chi. Formica, che da Cornelio Celso Fuoco sacro Corn. Cels.

fu appellata.

La Pituita ancor essa produce i suoi Tumori, intendendo per Pituita quella parte della Massa del sangue di temperamento freddo, e Edema, umido corrispondente all' elemento dell'Acqua. enfiagione Uno de' principali Tumori nascenti da questa v. sopra a Pituita si è l'Edema. Questa stessa Pituita può car. 32. variamente alterarsi o col divenir salsa, o acida, o di altro sapore, o col farsi or più, ed or meno confistente, e dura, dal che vari Tumori, secondo gli antichi, ne nascono. Se sia salsa, ne nascono per le più nella testa alcuni Tumoretti, che anno nel loro mezzo una piccola ulcera, e son chiamati Acori. Se la Pituita diventi viscida, ma non molto, e che si fermi in varie parti del corpo, produce la Vitiligine bianca. E finalmente, se venga ad essere d'una molto maggiore consistenza, produce quel Tumore, che è chiamato Durezza, e per altro nome Scirro.

Un tale Scirro più facilmente vien prodotto chiamato dall'umore melanconico, cioè da quella parte Scirro co- della massa del sangue di temperamento fredme si pro- da, e secca corrispondente all' elemento della duca se- Terra. Oltre lo Scirro, vengon prodotte le condo gli Scrosole, o Strume, e Gavine; le Varici; un antichi. Tumore dello scroto chiamato Ramice; ed un altro pur dello scroto chiamato Sarcocele, cioè a dire Ernia carnosa. Alterandosi questo stesso umore melancolico, col rifcaldarsi, e col ri-Seccarsi di soverchio ne nasce la Vitiligine ne-

Elefanzia-ra. e l' Elefanziasi comunemente detta Lebbra. si, ovuero Che se sempre viepiù si riscalda, e si risecca, s'ingenera il Canchero, ed allora l'umor melancolico è chiamato Atrabile, e da questa Atrabile nell'ultimo grado riscaldata ne nasce il

Carbone, o Carboncello.

· \$ . 5 ...

Il quinto umore è il Siero del sangue, che dicono servire ad esso sangue per facilitareli il passagio, per le angustissime vie delle vene Mesaraiche, e per quelle del segato; il che efeguito, dicono effere attratto il fiero dalle vene emulgenti a' reni, e da' reni cader poscia

per

quajole.

per li canali ureteri affa vescica. Se questo Siero per qualche vizio dalle vene emulgenti non viene attratto, ma fi rimane nel fangue, de effo fangue sparso, per così dire, e tramandato a varie parti del corpo, produce vari Tumori. Imperocche raccolto il Siero nella cavità del ventre inferiore, si sa l'Idropissa Ascite; Lat. Hye. raccolto nello scroto nasce l'Ernia umorale del- drops ulo scroto, chiamata da' Greci Idrocele; raccol- tricularis to nell'umbilico, nasce l'Ernia umbilicale ac- T Sponuna quosa, per altro nome detta Idromfalo; raccol- cioè Erto nel capo, produce l'Idropissa del capo, no- nia acminata Idrocefalo. In oltre se il mentovato quosa. siero si sparge per la cuto, nascono quei pic- Ts pomoncolissimi Tumoretti chiamati Sudamini, e per 2016. Umaltro nome dal volgo chiamati Pellicelli, i qua- bilico con li per la salsedine del siero cagionano un acu- acqua. to, e fastidiosissimo prurito. Si consonde però Tsponsqueil Siero con la Pituita sottile, ed acquosa, men- 205. tre da quello, e da quella posson esser prodotti i medesimi Tumori acquosi, siccome per iscottamento di serro insocato, o di acqua bol- TSarises iente, son prodotte alcune veschichette nella bolle accute ripiene d'acqua, nominate Idatidi.

Rimane in sesto luogo da dire dell' Umore Il tumore flatuoso, il quale produce anch'esso i suoi Tu-flatuoso fie mori, Per umore flatuoso intendono gli anti- nominato chi una materia aerea, quale appunto è l' A- da' Greci ria quando tira il vento australe; e adducono emouonme per lua cagione materiale la Pituita grossa, e ecorrispoviscosa; e per cagione efficiente assegnano un de alla vocalore mediocre. Infinuandosi questa flatuosità ce latina. nel concavo del ventre inferiore, produce l'I- Inflatio. dropissa timpanitide; se s' introduce nello scro- Di què to, sa nascere l' Ernia ventosa del medesimo figuratascroto; se passa nell'umbilico, e lo sa gonfia-mente fisire, cagiona l' Ernia ventosa umbilicale chia-ma; umare, mata Reumatomfalos; se nel membro genita- capriccio. le, ne deriva la Satiriasi, o Priapismo.

Tutti i Tumori menzionati fino a qui son mata perprodotti per cagione delle parti solide, e per che il cagione degli umori, ma degli umori non me- ventre di Sco- coloro che

enno que- scolati tra di loro, ma bensì di ciascheduno Di mali, considerato di per se schietto, e puro: Per la allorache qual cosa è da favellarsi ora di quei Tumori, percosse, che dalla missione de' medesimi umori possono Suone e nascere. similitu-Mescolandosi dunque il sangue, e la Bile nadine de' scerà il Flemmone Erisipelatolo . . . Timpani.

> Questo Trattato, qualunque ne sia stata la cagione, rimase impersetto; contuttociò si è stabilito di stamparlo, par le molte notizie, che in esso si trovano. Maggior vantaggio recherebbe al pubblico se fosse compiso; perchè premessa l'Istoria delle vecchie apinioni, avrebbe in ultimo! Autore spiegaro la sentenza de maderni, come dalle parole sue pare, che possiamo dedurre. L'antico Sistema de Medici, che stabilisce l'origine delle malattie nel vizio degli Umori già descritti, su mal fondato, ne si può a ragion sostenere. Ma non à qui luogo di confutatio.

## NOTIZIE

INTORNO

ALLA NATURA DELLE PALME

SCRITTE DA

# FRANCÉSCO R E D I

AL SERENISSIMO SIG. PRINCIPE DI TOSCANA GOSIMO III.



Uell' Affricano chiamato Chogia Abulgaith ben Farag Affaid, che Vostra Sig. ne' giorni passati mi sece conoscere, io lo trovo un uomo di buona condizione, e ben costumato, e per Maomettano che ei si sia, parmi più

ehe ragionevolmente dotto, e di non ordinaria intelligenza; launde si può credere esservero, che egli abbia lungamente studiato, come ei dice, pelle numerose, e grandi Scuole di Fessa, e che di là venisse chiamato poi con partiti onorevosi in Barberia, dove per lo spazio di quindici anni su solenne Maestro dell'Alcorano, e dell'Arabiche Lettere nella Corte di Hagi Mustasa Làs Re di Tunesi. Ha non poca ragione l'eruditi ssimo Sig. Erbelot di farne sima, e di non avere a vile di comunicar talvolta seco gli amenissimi suoi studi, intorno all'antiche, ed alle più moderne Lingue Orientali. E vaglia il vero, che Abusgaith ne possiede molte, e le savella, e le scrive con franchezza, sicchè tutti quei pochi, che in Firenze ne han-

no qualche cognizione, rimafi ne sono ammirati. Egli, merce de riveritissimi comandamenti di V.Sig. frequenta spesso la mia Casa, e ad alcuni mici amici amorevolmente spiega i principi non solo, ma le finezze ancora della lingua Arabica, ed oggi, dopo un lungo esercizio di quella, non poteva resistere con lacrime di tenerezza, e con tutti que'modi più ossequios, che portano i costumi della sua gente, d'esagerar meco la pietosa generosità del Sprenissimo Gran Duca, che gli ha restituita la libertade, e avindi non si saziava di ridirmi quegli affabili , ed umanissimi trattamenti, co'quali da V. Sig. viene accolto. Io per me tengo per sermo, che questi abbiano ad essere a lui stimoli esticacissimi per lasciar la falsa Maomettana Setta, e per ricovrarsi nel grembo del Cristianesimo, e di già mi sembra di scorger qualche barlume di questo suo pensieno, e di già veggio l'interna guerra del suo cuore.

Dant.Infer.z. E qual è quei, she desput ciè che volle, E per nuovè penser sangia proposta, Sì she del caminchar sutto si tolle.

In tal guifa appunto credo ora, che segua nell' agitata mente di coltui; fina io spero, che il genio migliore sia per riportame la vittoria : e tanto più le spere, quanto ch'ei già comineia svelatamente ad accorgerfi delle manifeste contradizioni, e delle ridisolose savole, che sono nell'Alcorano, ed anco alle volte se ne lafcia scappar di bocca qualche non ben terminato accento, ed interrottamente fra' denti ne favella; anzi da certi giorni in què egli è fatto euriosissimo d'insendore i Misteri della nofira Fede, e cerca di fapere i riti, e le cerimonie della Chiefa, ed a qual fine sien farre: ande mi convenne la fettimana passata dareti minuto ragguaglio della festa, e della distribuzione della Palme, che in alcuni de nostri Templi su da lui con particulare attenzione osservata. Dogo che io l' ebbi nel miglior modo.

che io sapeva, soddisfatto, essendomi con tale occasione venuto desiderio di apprendere alcune curiosità intorno alla natura dell'albero della Palma, intrapresi adinterrogarlo, per vedere se dalla viva sua voce mi fosse per avventura venuto fatto d'intendere ciò, che io non aveva bastantemente potuto col mezzo degli Scrittori della naturale Istoria; e rimasi dalle sue risposte così appagato, che poco, o nulla restandomi di dubbio, mi son lasciato, forse con soverchio ardimento, persuadere di portarne a V.Sig. quelle stesse notizie, le quali, se le giungeranno per avventura nuove, averò io soddisfatto al mio dovere, e pel contrario mi rendo certo, che la somma benignità di V. Sig. da me tante volte esperimentata, gradirà il mio osseguioso intento.

La Palma è un albero frequentissimo, è di Il Padre grand'uso nell' Asia, e nell' Affrica; ma nell' Gio: Anto-Europa, e particolarmente nella nostra Italia, nio Cavezraro si vede, e se pur si vede, o non vi sa izida Monfrutti; ovvero non gli conduce a maturazione; tecuccole e di ciò oltre la quotidiana esperienza, ne saCapuccino, testimonio Plinio nel decimoterzo della Storianell'Istoria naturale, e prima di Plinio ce lo avverti Var-de' tre Rerone nel secondo libro degli Affari della Villa, eni Congo. Ama la pianura, e non isdegna affatto la col-Matamba, lina, purche vi sieno sorgenti d'acqua; impe- e Angola, rocche non vi è cosa alcuna, di che più tema parla tola Palma, quanto che del seccore, che la dan-piosamete nifica, e la strugge; onde quantunque ella vo-delle Pulglia esser ben concimata, e nudrita di letame, me. Anche nulladimeno le è nocivo negli annuali asciutti, nel Giro del e ne' luoghi, ne' quali non vi è argomento da Mondo di poterla più che abbondantemente innaffiare; e Gio: Franse innaffiata sia, ed abbia l'acqua a tempo, ed cesco Geil terreno se le confaccia, ella germina, e frut-melli, pubtifica sì poderosamente, che talvolta una sola blicato in Palma ha prodotta tanta abbondanza di frutti, Venezia da poterne caricar giustamente due Cammelli . 1719. Tom,

Ma siccome, secondo che scrivowo coloro, i 5.p.102. e quali le virtù delle piante, ovvero la lor natu- seg. e nell'

Opusc.del-ra investigarono, l'erbe tutte, e gli alberi aule Palme no il maschio, e la semmina, così in nessuna stamparo pianta è più manisesto che nella Palma; imin Firenze perocche vanno raccontando, che la femmina nel 1603. senza maschio non genera, e non mena i frutvi sono ti, e che all'intorno del maschio molte semmimolte belle ne distendono i lor rami, e pare, che lo alletnotizie at-tino, e lo lusinghino, ed egli ruvido, ed atinenti a spro col fiato, col vedere, con la polvere le ingravida; e se il maschio o si secca, o venga Piante. tagliato, le semmine, che gli verdeggiano in-Plinio era torno, fatte, per così dir, vedove, diventano di questo sterili. Achille Tazio nel primo libro degli. parere, co- amori di Leucippe, e di Clitosonte descrive teme si vede neramente questi amori della Palma, e con non nel decimo-minor galanteria ne fanno menzione Teofilatzerzo Libro to Simocata nelle pistole, Michele Glica negli della Sto-annali, Ammiano Marcellino, e Claudiano, ria natu- che nelle nozze di Onorio disse:

rale già Vivunt in Venerem frondeis, omnisque vicissim mentovato. Felin arbor amas, nutant ad mutua Palma Vir.65. e Fædera:

66.

Invilupparono però tutti costoro la verità con mille poetiche fole, conciossiecosachè egli è menzogna, per quanto Abulgaith mi dice, che sia necessario, che il maschio si pianti vicino alla femmina, e che dalla femmina sia veduto. e ne sia da lei sentito l'odore, imperocehè vi fono de'giardini, e de'palmeti, ne'quali non vi ha maschi, e pure le semmine vi sono seconde. e là dove sono i maschi, se dal suolo sien recisi non per tanto quelle desistono ogni anno dal fruttificare. Egli è con tutto ciò vero, che i maschi contribuiscono un non so che per secondar le femmine, ed io ne scriverò quì a V. Sig. quanto ne ho potuto comprendere, cioè, che la Palma dall'età sua di tre, o di quattro, o di cinque anni infino al centesimo produce al primo apparir della novella Primavera dalle congiunture di molti de' più bassi rami un certo verde invoglio chiamato da Dioscoride pour exares, che cresce alla grandezza d' un mezzo braccio in

circa, il quale poi nel mese d'Aprile, quando Dioscorid. è il tempo del fiorire, da se medesimo screpo-lib.1.cap. la, e si apre, e vedesi pieno di moltissimi bian- 127. apchi ramuscelli, su pe'quali in abbondanza spun- presso del tano fiori simili a quelli del gelsomino bianchi Mattioli. lattati, con un poco di giallo nel mezzo, e questo invoglio, e questi fiori tanto son prodotti dal maschio, che dalla semmina, ma i fiori del maschio, che anno un soave odore, e ne cade una certa polvere bianca somigliante alla farina di cattagno, dolce al gusto, e dedicata, e se ne vanno tutti in rigoglio, e mai mon producono i dattili, ancorche di diverso Non appraparere fosse Teofrasto. Pol contrario i stori va la sendella femmina, che non anno così biono odo- tenza di re, e non ispolverano quella farina, fanno i Teofrasta, dattili in gran copia; ma bisogna usirci alcuna il quale diligenza; imperocche quando inconinciano a dice, che sbecciar dall'inveglio, e dal mallo, the dir lo delle Palvogliamo, si taglia intorno intorne tutto l'in-me, sì i voglio, e nudi si lasciano i ram de' fiori, maschi, chi tra' quali s' intessono due, o tre ranuscelli, pur le femmine di fiori colti dal maschio, quindi utti uniti si producono legano insieme in un mazzo, e osì legati sifrutti. Neltengono fino a tanto, che quegli inseriti ra-la flesso ermuscelli del maschio sieno secchi ed allora si rore è antolgon via i legami, e così venton fecondate cora il le semmine con quest'opera, senze la quale non Mattiolo condurrebbono i dattili alla perfizione, ed al- nel primo la buona maturezza. Se poi quela sia una su- lib.de' suoi perstizione, o pure un consueto modo di fare Discorsi soforse ed inutile, io per me non siprei, che cre- pra Diodermene; so bene, che il costume è antichissi- scoride. mo, e su questo sondamento ando savoleggian-Si vegga il do Achille Tazio, quando disse, cle se il ma- Proem. del schio della Palma sia piantato gran tratte lon- Tournefort tano dalla sua femmina, tutto appassir infra- all' Instilisce, e quasi vien meno, e hen tosto dverreb- tuzioni be arido tronco, se il sagace agricolore, co- della Bonosciuto il di lui male non istrappase una ver- sanica a mena dalla desiderata semmina, e on l'inne- c.69. dov' thasse nel auere di esse maschio, eigenella più in- egle coses

*sa di nen* terna midolla, da alcuni chiamata il cuore della over tro- Palma. Io non posso però tacere, che da alcuni vato cosa, altri mi è stato affermato, che non è necessario che basti per render seconda la semmina l'inserire que per credere due, o tre ramuscelli de' fiori del maschio, tra ciò che si fiori di essa semmina, ma che basta solamente trova scrit-spolverizzare sopra un poca di quella bianca sato intorno rina, che cade da'fiori del maschio; e se ciò etal mate-sosse il vero, potremmo dar sede a Plinio, che scrivendo delle Palme ebbe a dire: Adeoque ek Prosp. Al- Veneris intellectus, ut coitus etiam excogitatus sit pino volle ab homme ex mariti flore, ac lanugine, interin che quest' vero tanum pulvere insperso semmes. Ma sia coarte fosse me esser si voglia, quando si sa questa opera di necessaria secondar le semmine, i dattili dentro a' fiori soper fecen- no della grandezza d'una perla, ed allora grandare le Pal-demente con danneggiati dalle pioggie, che in me, onde su ogni altro tempo sono utilissime, e sovente bicostretto a sognevoli, e necessarie per lo ingrossamento, e dire, che matumzione di essi dattili, i quali, caduto che me' deserti è il fiore, apparitiono di color verde, ma credell'Arab, sciuti alla grandezza d'un'uliva, cominciano ad iventi tra-ingiallire, id a poco a poco pervenuti nell'ausportano tunno ad usa stagionata maturezza, diventano da' rami rossi, e quanto son così rossi, e maturi sull'alde maschi bero, ne gociola talvolta (e lo riferisce ancor alle sem.la Plinio) un ceto dolce liquore, che si rappiglia, pelv.gene-e divien granelloso come il mele, onde su ratrice, il poi introdotta l'usanza di cavar con arte il che sembra mele da quesi frutti ; imperocchè quando son veramente vendemmiati, se ne fa una gran massa in una incredibile stanza, che appia il pavimento di marmo con e fuor di un canaletto in mezzo, che conduce il mele, ragione. il quale continuamente da se medesimo scola

Quel che dalla massa, e lo conduce, dico, in un tromolii sevo goletto, o bottino, di dove raccolto serve a
leggiando molti di quegli usi, pe'quali è adoperato il meanna serie-le della pecchie. Ma non solo il mele si cava
to delle da' datti, anzi in molti paesi ne viene sprePalme, muta una certa bevanda, che può servir per vicorrispondeno; e siccume del vino se ne sa del più genealle sidi- roso, e del più debole, conì di quella bevanda

se ne trova della più dolce, e della più insipi- colose di. da, e talvolta della più brusca, secondo la di- ligenze. versità de' dattili, da' quali è stata spremuta . che fanne Darà è un paese lontano da Marocco sette gior-i Siciliani nate verso Mezzogiorno, deve ne sanno alcu-ne' loro ni, che sempre son verdi, tanto acerbi quanto Poesi per maturi, son più grossi degli altri, e molto mi-la secondigliori, seccati al Sole divengono assai duri, e tà de' Pistritolati co' denti sembrano zucchero candito, stacchi. quindi è che si chiamano Busucri, cioè padri Queste sone dello zucchero. Alcuni altri si colgono a Tau-riserite dal sar, luogo del Reame di Tunisi, e son detti P. Don Sil-Hura, di color bianco, di sottilissimo noccio- vio Roccolo, di sapore squisitissimo, e non cedono a que-ne nel suo gli, che Fraimi si appellano, i quali son molto Museo di stimati, e per la loro eccellenza si mandano a Fisica a c. donare in Costantinopoli. Nello stesso paese 282, L'edi Tunisi se ne vede d'una spezie, che son detti speriena fa Menacheirzeneib, assai buoni, ma anno il noc- vedere in ciolo più grosso di quel che se lo abbiano gli più luoghi Ftaimi, e gli Hura. Alle Gerbe vi son datti- d' Italia, li, che si chiamano Lemsi, ed ancorche siene che i detti acerbi sono assai dolci, e non anno quell' asro, Pistacchi e ruvido sapore, che si sente in tutti gli altri producono dattili non maturi. Ed invero che il sapor de- il frutto, gli acerbi esser dee molt'aspro, ed astringente, come l'alo come suot dire la plebe, strozzatojo: effendo tre Piante che Plinio racconta, che certi soldati del Grand' senza l'im-Alessandro mangiando de dattili acerbi, rima- maginata sero strozzati nel paese di Gedrosia. Trovansivinà geneancora cert' altri dattili neri detti Nachalet al retiva. Al ammari; questi per essere molto primaticci, an- Sig. Ab. no grandissimo spaccio. Grandissimo lo aveano Anton Maanticamente quegli, che nascono nel contorno ria Salvini di Tebe di Egitto, i quali sebbene son acidi, dal Sig. magri, sottili, e per lo continuo caldo riarsi, BaliGiroed aventi più tosto corteccia, che buccia, nul- lami in ladimeno erano di grand'uso nella Medicina, villa sua se vogliamo dar fede a Dioscoride, a Galeno, a Avcorri a Teodoro Prisciano, a Garioponto, e fra'Poe- furono moti a Papinio Stazio, che scherzando con Plozio strati i Gripo suo amico, gli novera traquei donativi, Pistacchi

belli, fre-che scambievolmente far si soleano ne' giorni schi, ma Saturnali, Charta, Thebaicave, Caricave, vani, per. Osservo qui per trascorsa, che da Stazio s ness essere chiamano i dattili Thebaica, tralasciando di stati secon- servirsi del proprio lor nome, il che su costudati per me frequentissimo appresso gli Antichi Autori morte del Latini, e Greci, tra' quall il Principe de' Me-Pistacchio dici Ippocrate, dovendo sar menzione del Cucompagna, mino, usa la sola voce Etiopico, conforme su ziñeva e- considerato da Galeno nel Glossario delle antiche voci, che si trovano in Ippocrate, dicen-Stat. 1. 3. do αιθιοπικον, υπακμετών το χυμινών. Ε Τεο-Selva ult. crito nell' Idillio decimoquarto con la fola voce Thebai- Bushires, intende di mentovar quel vino, che cz,ci s'in-raccoglievasi nelle collinette di Biblo, Castello zende pal- nella Celesiria alle falde del monte Libano; ed mulæ,ciod era un vino molto odorifero, per quanto racdatteri. conta Archestrato appresso Ateneo nelle Cene. Questa così fatta maniera di dire, mi fo a credere, che gli Scrittori l'imparassero da coloro, che vendono le frutte, o altre fimili cose, i quali son soliti perispacciar più facilmente la loro mercanzia di darle credito, e di avvalorarla col nome di quel Paese, in cui suot nascere migliore: E mi sovviene di quer letto Ovcer, de in Cicerone, che un certo Barullo, il quale nel divin. porto di Brindisi avez portato a vendere sichi S 6 . di Cauno, andava gridando ad atta voce: Cau-Preso l'au-Brunchusii imponeret, quidam in portu caricas Cau. gurio da prunquis imponeres quisami la principal de no advettas vendens Cauneas clamitabas. Lo stefquello, che so raccolgo ancora da Plinio nel decimoquinto wendeve i libro della Storia naturale: Ex hoc genere funt, fichi fecchi ut diximus , Coltana , O: Carica , quaque condi Cauno, scendenti navim adversus Parthosomen secere Mar-eche gri- co Crasso venales predicantis voce Cauneas. Mol-dava Cau- ti altri esempli potrei trascrivere, se non sosse neas quasi omai tempo di troncare questa soverchiamente dicasse. Ca omai tempo di troncare questa soverchiamente dicesse: Ca-nojosa digressione, e di tornare a ridire delle ve ne eas. Palme, che non solo ci partoriscono i dattili per cibo, e per medicina, ma ci somministrano

per cibo pure, è medicina quella bianca, tene-

ra , e

ಶ್ವಶಿ 👪

ra: e dolce anima, e midolla, che si trova nel tronco dal principio de rami fino alla cima, di cui facendo menzione Galeno, Plutarco, Ateneo, e Filostrato, dissero, che si chiamava exxeganos que pouvixos, cioè cervello della Palma, il qual cervello se le sia cavato, inaridisce la Palma, e si muore, e ciò mi viene costantemente affermato da Abulgaith. Ma non è da tacere, che Teofrasto, e Plinio raccontano esservi una certa specie di Palma molto differente dall' altre, nominata xemespions, la quale Chamaervive ancorché se le cavi il cervello, e rescisa riphes di fra le due terre, di nuovo rigermoglia. Que- Plinio, sta, secondo il testimonio di Teofrasto, di Pli- vale Palnio, del Mattiolo, di Castor Durante, di Rem-ma, umile, berto Dodoneo, e di Gio: Bavino, nasce fre- bassa, che quentemente in Candia, in Ispagna, nel Mon- si butta te Argentaro, ed in Sicilia, dove, siccome à per terra, Napoli, il di lei cervello conservando in gran e Cefaparte l'antico ed originale suo nome Greco, è glione, chiamata Cefaglione. Ma la midolla, o cervel- xsountor, lo dell'altre Palme dattilisere, dagli Arabi è vale in detta Giummar; ed alloraquando Chogia Abul- Lat.capigaith mi diede contezza di tal nome, io rin-tulum. venni, qual rimedio fosse quello, che Giorgio Elmacino autore Arabo scrive, che da un tal Medico fu fomministrato ad un Principe della schiatta degli Abassidi: Haronem (dice Elmacino, secondo la interpretazione dell' Erpenio) Haronem Raschidum laborasse aliquando profluvio sanguinis, medicum autem suasisse esum Giummari palmarum; ed appresso: Cum Giammarum Palma edit, convaluisse, Si inganno grandemente l'eruditissimo Tommaso Reinesso, mentre spiegando questo passo dell' Elmacino, e cercando qual parte della Palma sosse il Giummar, disse essere il siore di essa Palma non per ancora Il Roineuscito dall'invoglio. Ma se s'inganna il Rei- sio stimò nesio, s'inganna ancora non meno di lui un forse, che antice Spositore di alcune voci Arabiche, il qua-Giummar le si credeo, che il Giummar fosse la Nespola. fosse dal Questo istesso Giummar è quello, che da Ge-Lat.gena-Op.del Redi Tom.VII. " .mr- mula .

rardo Chermonese nella traduzione latina di Avicenna lib. 2. cap. 359. fu chiamato Jumar. e da Andrea Alpago nelle note fu detto Gie, mar. Il Giummar dunque, per mio sentimen. to, è la stessa cosa, che il cervello della Palma, chiamato da' Greci, come accennai, eyusontes rus pourixos, di cui favellando Plutarco nel dialogo di conservar la sanità, disse, che mangiato induceva il dolor della testa: Ma perchè la Palma, e la Fenice colla medesima, e sola voce posses si dicono da' Greci , perciò il dottissimo Tommaso Reinesio nelle Varie Lezioni osferva un grosso errore commesso dall' interprete di quel Dialogo di Plutarco, imperocchè facendo latine quelle parole exxeque-Nor THE POLITICE, in vece d'intenderle del cervello della Palma, le intese per quello della Fenice. Da un simile equivoco rimase deluso il gran Tertulliano nella sposizione del Salmo 92. Sinais és poirit ardnou, Il Giusto fiorirà come la Palma, credendosi, che David avesse parlato non della Palma, ma dell' uccello chiamato Fenice, e quel che è peggio, volle accreditar la favola col testimonio della Scrittura; quindi

Volevano coll' accreditata favola volle persuaderci a cregli antichi dere il profondissimo mistero della resurrezio-Satrapi, ne della Carne. La verità di nostra Santissiche la Fe- ma Fede non ha bisogno di questi frivoli, e nice vives-bugiardi fondamenti, e molto mi maraviglio, intorno a che il gran Tertulliano si attenesse a sì fatte sinquesent'baje. Anco il Greco Giorgio Pisida esortava a anni, co- credere la resurrezione de' corpi alla fine del me affer- Mondo coll'esemplo della stessa Fenice; ed il ma Dante Signor de Digbi ne cava argomento da certi nel Can. granchi favolosamente rinati dal proprio lor 24. dell' sale con manifattura Chimica preparato, e con-Inf. dicen- dotto; Ma di ciò sia detto a bastanza, non do: Così meritando il conto di perder tempo nella conper li granfutazione di somiglianti frivolissime bagattelle. savi si con E tanto più che la Palma mi richiama a scrifessa, che vere d'un certo liquore, che geme dal suo tronla Fenice co, e con proprio, e particolar nome nelle parti muore, e

tri Arabi comunemente vien detto Halib anachal, sce, quancioè latte delta Palma, per essere somigliantis do al cinsimo al latte, e nel colore, e nel sapore. quecente-

Per averlo si sfronda tutta una Palma, e con simo anno un coltello s'intacca in più luoghi il tronco, appressa. cui s'adattano intorno alcuni vasi recipienti il: liquore, che ne stilla ottimo per cavar la sete, e per rinfrescare, e perciò molto nella medicina adoperato, e particolarmente contro l'ardore dell'orina. Quel latte uscito dall'albero a poco a poco inacetisce, e racconta Gio: Euse- Dell'acete bio Nierembergio, che di esso in vece d'aceto della Palsi servono i popoli del Congo, nel di cui ca-ma vedi la lidissimo paese molte maniere di Palme si tro-Relazione vano, tra le quali ne sono alcune, che fanno di queste dattili, dal di cui nocciolo se ne cava un Olio Pianta simile al Burro, utilissimo ne'cibi, e per ar-stampata dere nelle lucerne. Un'altra spezie di Palma in Firenze noverata tra le salvatiche, germoglia pur nel nel 1693. Congo, con frondi abilissime a tessere Stuoje, a c. 96. e Sporte, ed altri fomiglianti lavori, e macerate come il nostro Lino, e filate, se ne fabbricano con ingegnosa maestria varie fazioni di panni, alcuni de'quali sono sull'andare de' nostri Velluti piani, e sioriti, e de' nostri Dommaschi: ed io mi ricordo di averne veduti di più sorte, e di più colori donati al Sereniss. Gran Duca da certi Padri Cappuccini, ch' eranò ritornati dal Congo, ed affermavano, che di quegli si vestono talvolta le genti di quel Regno. Di minor manifattura, ma più degni di stima, credo che fossero quegli abiti, che di Palme rozzamente si tessevano gli antichi Solitari nelle Sacre Spelonche di Nitria, di Siria, e di Tebaide ad imitazione del primo Paolo Eremita.

Queste son le notizie, che ho ritratte da Chi vuol Chogia Abulgaith oltre molt altre, che non vedere un iscrivo, perche chiarissime trovansi appresso gli copioso ra-Autori della naturale istoria, e particolarmen-gionamen-

te appresso Gio: Bavino, che delle Palme prelegge il fusamente ha trattato: Launde non restando a fecondo li- me cosa alcuna da soggiungere, saccio a V.S. bro dell' profondissimo inchino,

Astrologia -

Scritta del

Sig. Giulie Di V.S. Pontaders.

celebre Lettore di Bo-

zanica nel-

l'Università di Pa-

dove.

Di Casa primo Maggio 1666.

Umilismo Servidore Francesco Redi.

# FRANCISCI REDII CONSULTATIONES

# FRANCINCI EUDE

CONSULTATION

### PRO

### INTERMISSIONE

### PULSUS,

ANHELITUS DIFFICULTATE; ATQUE IN HYPOCHONDRIIS MURMURE.



Ervenerat ad regionem hanc nostram incertus quidam, sed durus admodum rumor, atque infaustus de minus prospera valetudine potentissimi Regis. N.N. Neque enim usquam locorum aut gentium ignota esse potuit maximæ hujus sama calamitatis, quæ universum

Fortassis Johannis III.Polonorum Regis

Christian um Orbem non tangit modo, sed intime afficit, ac graviter. Porro quis umquam summa cum animi acerbitate non audiet, perpetua, nullisque interrupta malis felicitate minime frui Heroem illum, per quem toties nobis omnibus vera tranquillitas, acfirma securitas parta, servataque est? Imo quia pretiosissimarum rerum non solum amissio, sed insernet amissionis timor, licet levissimus, nos mirifice commovet, & conturbat, ideo invictissimi hujus Regis affectio tanti ponderis, ac momenti est apud omnes, ut nihil gravius valeat contingere: infirmo namque iplo, infirmatur potentissimum Brachium, terror, excidiumque Barbarorum, Christianaque Fidei . tutela, ac defensio. Quare ipse quam suppliciter possum, Deum ter Maximum rogo, ac deprecor, at quam Piissimus Rex ex bello adversus infideles gesto contraxit ægritudinem ab eo prorsus removere dignetur. Interim vero, ut precibus, votisque meis illud adjungam operis, quod virium mearum patitur summa tenuitas, petisum a me consilium expono. Quamobrem ex iis omnibus, que mihi per sapientissimum Medicum relata sunt,

perspicuum est plane, tria esse przeipua symptomata invictissimum Regem vexantia, videlicet, intermissionem pulsus, non quidem assiduam, sed per inaqualia tempora recurrentem, anhelitus difficultatem, O in hypocondriis murmur, flatusque plurimos, quibus denique copulatur exiguus pedum tumor, atque inflatio. Fateor equidem horum omnium affectuum internas causas tam plene, & cumulate per eumdem Virum sapientissimum dete-Etas esse, & expositas, ut nihil amplius deficere huic operi, aut superesse mihi videatur. Neque enim dubitari potest, quin vitia hac universa ex eo præsertim orta sint, & conserventur, quod ciborum digestio intra ventriculum minus congrue obeatur ob culpam illius liquoris, qui in glandulosa ejustem ventriculi tunica a sanguine secernitur, & qui ipsiusmet digestionis ciborum primarius estartifex. Huic vero causa & illa fortasse non vulgaris adjungi merito potest; nempe elaborationem chyli intra duodenum, ceteraque tenuia intestina non secundum naturam fieri, & placide, & suaviter, ut æquum est, sed magna cum perturbatione ac tumultu, ob vitium fellis, & liquidi illius, quod a pancreate in duodenum Intestinum derivatur. Nam quum duo hac liquida illa fint, que hoc loci digestis cibis admiscentur, & leni quadam fermentatione chylum ab iifdem cibls separant: hine forte est, ut ob maximam eorumdem duorum liquidorum aciditatem, nimiamque salsitudinem, infignis intra intestina tunc temporis excitetur fervor, summa rarefactio rerum omnium, unde chyli productio lædatur, depraveturque, & unde pariter tanta illa flatuum copia emergat, qui hypocondria implent, ac tendunt. Quinimo hoc posito, posito inquam, chy-2 lum his de causis, non secundum naturam elaborari, facile quidem explicatuest, curex eodem chylo non optimus confurzat sanguis, sed nimis fluidus, nimis subtilia, & fibris destitutus, scilicet - cur idem sanguis sero, ac lympha ultra naturæ lemem abundet. Salium namque & acidicatis vis, ubi - himis- in torpore exsuperat, sanguinem, & liquida omnia fundit, terit, rumpitque fibras, atque

ita maximam lymphæ copiam producit. Et profecto ex tanta hac lymphæ abundantia in corpore oriri certe arbitror pedum tumorem; atque uti- De morbi 'nam intra abdominis cavitatem nihil lymphæla- causa quat teat, utinam etiam nihil lateat lymphæintra ca: revera crevitatem thoracis; ita ut ex hoc ipso procedant an-dit, dubihelitus disticultates, & intermissio pulsus. Hoc si tare pruverum foret, magis essent pertimescenda duo hæc denter finsymptomata; neque tamen id constanter affirmo, est. sed suspicionem hanc sapientissimis Medicorum mentibus exhibeo, at id perpendant sedulo, & per certiores observationes elucident. Nam si nulla adhuc seri quantitas intra abdomen, nulla intra pectus, & pulmones reperitur, melioris quidem notæ, mitioremque existimo ægritudinem hanc, totisque viribus curandum, ne, quod hactenus non contigit, contingat in posterum. Cæterum posse etiam flatus imo in ventre collectos ita urgere, ac premere transversum septum, ut per hanc pressionem respirandi disficultas suboriatur, certissimum est; nec silentio prætereundum, eam ipsam pulsus intermittentiam, quæ in invictissimo Patiente observatur, posse pariter a flatu, & ebullitione suam trakere originem, quia videlicet subtilissimus ejus sanguis summe salsus, summe acris, ac fervidus, ut superius dictum est, intestina quadam suarum partium pugna, & colluctatione ob- Primus ... volvatur, ita ut rarescat assidue, & ipsa in rare- mnium factione alique intra arterias aere plene bulle Redius efformentur, quarum nonnulla interdum fiat, at- hanc pulque consistat in ore magne arteriz eo tempore, sus interquo sanguis a finistro cordis ventriculo exiens in mittentis eamdem arteriam debet subingredi, atque ita hoc causam loci remoretur paullisper sanguis per hullam ipsam speculatus ejus motum impedientem, ex quo pulsus arte- est, quam riarum inhibeat; ut opus esse facile conjicitur. in aliis e-Atque de horum symptomatum causis hac judi- tiam Concasse sufficiat: ad curationem accedo. fultationi-Constat plane duos esse præcipuos scopos, ad bus fusius quos solum dirigi curationis confilium debet. Et explicat, primus quidem est, ut compescatur liquidorum ni- fol. praci-

mia salsedo, aciditas, & servor, invictissimi Pa- pue 146.

tientis przcipui hostes, quippe qui digestionem ciborum, persectionemque chyli vitiant, pervertunt, & qui fundunt languinem, & exagitant. Alter scopus in eo situs est, ut aucta immodice, & exsuperans copia seri, aut lymphæ per congrua medicamenta excernatur. Ad primum ergo quod spectat, scio mihi sermonem effe cum sapientissimis Medicis, quorum nemo plane est, qui ignoret, hoe in opere confequendo primum potissimumque sibi locum vendicare optimam cibi, ac potus administrationem. Nulla plane agritudo est, in cujus curatione plurimum non valeat ciborum usus congruus; at hæciosa, de qua nunc agitur affectio, modo quodam speciali id expoltulat, & essagitat, quum tota sere ejusem asse-Lionis natura in depravata alimentorum digestione, & in alteratione chyli consistat. De hoc uno igitur opus est, ut sapientes Medici invictissimum Regem moneant, de hoc uno enixe orent, ac deprecentur Majestatem suam, ait per exactam edendi regulam prospicere velit propriæ saluti, ze valetudini, a qua totius Christia næ Reipublicæ salus, ac firmitas magna ex parte prendet: sit issi fumme cure quid bibat, & comec lat, quantum, & quando; in hoc enim tota resegitur. Perspicuum est ea ipsi competere alimenta., qua immodicam liquidorum acredinem moder, andi, & falium activitatem infringendi facult atem obtinent, scilicet que corpori largiri poli unt innocuam quamdam humiditatem, frigiditat i conjun-Stam: & hujus generis sunt tenuia vina .. aut satis diluta, carnium jura, elixæ carnes, sorbilia ova, cichoracez herbæ, hordeum, & ex eo para ta escu-· denta; paratæ emulsiones, quibus plurima a lia addi possunt, satis omnibus cognita. Omniu m vero potissime cavendum est, ne excedens ci borum quantitas, infirmam ventriculi facultatem superet, & quasi obruat; quare parciter, ac temp eranser comedendum, bis tantum in die, & serc qui-- dem parcius, quam mane : hac servata regula, metiora in dies cuncta evalura esse confido. Hac autem de primo curationis scopo sint satis; mis sora

enim ssentio pretereo, utpote que pendent ab iis, que jam circa morbi causam constituta sunt, & assistentium Medieprum constitu aptimo sieri possunt; si quis enim, exempli causa, decoctionem laudaret paratam ex radicibus cichoreaceis quotidie sumendam primo mane, laudarem &

iple, pluraque hujulmodi.

Ad secundum vero scopum quod attinet, scilitet ad expulsionem superflux lymphx, putarem posse nos id operis recte exsequi, aut saltem tuto admodum experiri per moderatas, atque pluries repetitas solutiones alvi ope alicujus lenientis pharmaci, alternis diebus exhibiti Majestati suk per multas, ac multas vices; & mihi quidem urridet solvens syrupus infrascriptus.

The dr. ij. infu. f. col. add. Man. elect. unc. iij. s. Succ. Limon. unc. s. M. clarif. & col. Re. dice colat. unc. v. s. vel unc. vj. fume ad auroram

alternis diebus.

Diebus intermediis proficuum erit uti fequenti potu quinque horis ante prandium. B.Herb.

The, seu Cià dr. iij.

Diebus intermediis proficuum erit sumore quinque circiter horis ante prandium bolos ex drachmis duabus resinæ Terebinthinæ Cypriæn, quæ Astera omnia eleganter repurgat, superbibendo statim sex', vel octo uncias decoctionis ex herba The, vel Cia, que decochio & ipía quoque ad promovendam: urinam multum valet, flomachoque non inimica. Vocari etiam in ulum votest infusio ex ligno illo diuretico, quod lignum nephriticum, vel Palo a Medicorum filiis appellatum. Utilis quoque ent aqua, in qua decocta fuerit Terebinthime lacryman fit etiam frequens clysmatum usus. Hac funt que fapientifsimis Medicis proponenda mihi supredicat summum, atque ardentissimum, que afficion, desderium, ut inviolissimus Rex persecte convalescat; Quecunque tamen ea sint, que protuli. cuncta corumdem Medicorum confilio maxii maque doctrian dabitique Illu-

### D. MARCO DE ALBIZIS

### SERENISS. PRINCIPIS ETR.

Supremo animi morumque Formatori, Supremoque Aulz Przefecto

### Franciscus Redi S. P. D.

Domine, brevi me scriptioni tradere, qua ratione ductus nobilissima Femina uxori tua Antimonit usum improbaverim, quem tamen peritissimus quidam Medicus mirifice commendat ad acres ilsos vehementesque ventris dolores sedandos, quibus eam statis temporibus divexari comperimus. Cum itaque dicto me audientem esse oporteat, ne officio desim, pauca prius scitu digna praposuisse non erit absurdum, iis ad brevitatem omissis, qua aut leviuscula, aut omnibus aperta minusque necessaria existimavimus.

Hinc itaque ut exordiar, illud habe; Illu-Arissimam feminam quintum jam & tricesimum gratis sua annum agere calidissimo temperamento, & in melancholiam propenso; faciei colore pane qualis cholerici esse soler ; niero capilio; procero corpore: in qua tamen celeres arane hilares animi matus desiderari non videanter. Ea insuper turn multos peperit filios, quandoque & abortum fecit. Filios duos quos pitimos dedit, ea, quem a partu præferebant, colore subviridi , ictericos dixisses . Octavus jam agitur annus, a quo nec se gravidam fenfir, nec bona us est valetudine, adeo ut maeiem potius, palloremque contraxerit. Adde & illud; quod tribus ab hinc annis, vehementif-Smis, qui in ventre inferiori excitabantur, doloribus, subinde laboraverit. Qui quidem dolores vel mentiruas ante purgationes driri soliti.

vel ipso purgationum tempore, vel purgationes iplas, cum suum sedaverint cursum, subsequuntur. Ea quoque purgatio stata est, & menstrua; & si tempus illud quandoque antevertat, tenuior utique est & parcior; colore interdum fusco, languidiori interdum, sed igneo plerumque, & rubore suffuso. Dolores tamen, monstruas illas, quas diximus, purgationes non utique comitantur. Sed præteritis temporibus ob-Lervavimus ad tres menses, atque interdum sex. dolores ipsos produci: Exinde autem firmam quamdam & stabilem sibi sumsere periodum, alternis quibusque mensibus depræliantes. Quod quidem Illustrissima Domina non paucis ante diebus se prævidere testatur carnium colore hebescente, & substavum pallorem contrahente. Inde molestissima intrinsecus, & inquies agitatio, capitis dolor, vigilia pertinax, siticulo-Le & amarissime fauces; toto denique corpore nulla quies. Ingruunt tandem sævissimi dolores, ponderosi, tumentes, uteri regionem occupantes; qui ad medium usque ventris inferioris protenduntur; interdum quoque in ipla superiori parte veluti in arce considentes, stomachum veluti cingulo continenter savissimeque obstringunt. Partes quoque thoracis appetentes illud efficiunt, ut Illustrissima Domina sit difficilis anhelitus, ad tussim stimulus, angor, interclufus spiritus, cordis tremor, frequent, velox, inæqualis pulsus; enormis adeo, us eam febre laborare dixeris, nisi repente in leges, & naturam rediret suam. Qua sobris suspicio ex illo augeri posset, quod nec tremor deest frigorificus; pracipue vero extremis atqué inferioribus corporis partibus infestus; quas quidem diutino frigore oblideri cognovimus, licet partes superiores ferox calor invaderet capità maxime noxius. Qui quidem calor eum dolore collo communicatur, totumque nervolum genus intendit, sitim procreans immodicam, amaritiem oris inducens amarissimam, & tandem ad vomitum impellens. Sed & impulsus

iste prorfum suo caret effectu : nam aut vi aut sponte, nulla vomitio. Et quamvis ad vomitum ex-itandum, liquidis vomitoriis stomachum opplere visum sit; nulla vis violentissima, industria nulla efficere potuit, ut ex iis vel exiguam stillam redderet. Atqui semel & iterum vomitio successit; quarum altera, secunda scilicet, lene solutivum, & seri caprini depurati libras octo præsumpserat. Excrementa vero, quæ vel ipfo dolorum, tempore, vel cum dolor ipse decreverit, aut sponte, aut per infusa clysteria, aut lenientibus Illustriss. Domina reddit medicaminibus, biliosa interdum, interdum sincera, aut pituitosa materie immixextiterunt; quibus vel ferrugineus color, vel plane viridis, ut videre datum iis, quibus nuper doloribus laboravit. Quos inter tanta diarrhœa correpta est, porracea maxime viridi, cui acris adeo inerat corrodendi vis, ut non tantum in imo intestini recti cum calore stimulum doloremque excitaret, sed & excoriationem quoque, licet levem, & exiguam, cujus rei bili sanguis immixtus non obscurum præbebat indicium. Quapropter mirandum non est, si Medicus ille non imperitus, qui Antimonium dandum non negat, tunc dysenteriam futuram speraret. Urinæ præterea diversi coloris, ardentes ut primum; tales interdum, quales bene habentium esse solent; Interdum albidæ, & que aqueum repræsentent: atque hæipsæ, quas albidas dico, tantum copiosissime, adeo ut bre. vissimo temporis spatio libras quinque, sex interdum exæquent. Quod quidem vel cum dodores graffantur, vel cum dolor ipse quieverit, accidiffe comperimus &c.

Ea mihi suerat opinio, Illustrissime, & Excellentissime Domine, ut de me pluribus coram accepisti, hos omnes eruciatus doloresque ortum ducere a perturbatione quadam atque impetu convulsivo, eoque violentissimo spirituum, particularumque minimarum mobilissimarumque sanguinem succumque nerveum com-

ponentium. Quam quidem perturbationem atque impetum ex ipsa fermentatione excitari puto, que fermentatio junioribus in feminismen- Hoe ades Arua est, non in uteri tantum sanguineis vasis, verum est sed etiam in tota massa sanguinea. Cur autem ut quandovitiola sit, coram locutus sui.

Nunc itaque perpendendum, aniis, quæ pro- vatum sit posuimus, antimonialia vomitoria ore in stoma- a Medicis,

chum immissa conveniant.

menstruas Quod quidem ut planum faciam, illud pri- purgatio-

mo prænosse oportet, quibus modis ipsa Anti-nes ex namonii energia in stomacho operetur.

Atque illud experimento comprobatum, An-que partitimonium ea inter vomitoria adnumerari, quæ bus prodimaxime violenta, & quæ validius irritent . re. Quæ quidem validitas, & irritatio non illi, Antimout ita dicam, per se inest : Antimonio enim nium inter puro, & crudo, suoque naturali in statu exisi- vomitoria stenti, nulla prorsus purgandi, vomitumque pro-violenta revocandis vis . Eam ergo validitatem præpara- censetur. tionibus chimicis indipiscitur, quibus, sulphu- Energia rez salsaque particulz, quz in ipso Antimo-Antimonii nio continentur, omni prorsus activitate ca- non a narentes; mox solutæ atque in libertatem datæ, tura, sed virtutem olim præpeditam exercent. Quapro- ab arte; pter a vero devii funt, qui chimicis præpara- adeoque tionibus Antimonii vim hebetiorem infirmio- non modo remque reddi existimant. Illud tamen non ne-incerta sed gaverim, præparationes esse quasdam, diversas etium plequidem; omnes tamen, quales quales ex sint, runque noab impetu quodam violento alienas nunquam xia. dixerim. Imo communi in praxi observare est,

unam eandemque Antimonii præparationem . Endem unum & idem diversis in corporibus effectum Antimonii non sortiri; sive in causa sit temporum varie-peaparatie tas, sive naturalis aut adventitia dispositio, varios proquæ Antimonii usum probantibus novæ semper davie effeadmirationis præbuit materiem. Elus, quod

Cum quis itaque Antimonialibus imbuatur & aliis medicaminibus, ea quidem stomachi succis im- Medicamixta vim impartiuntur suam; cumque exin-mentis inde stomachi villosam crustam penetraverint stordum aocidere com-tunicam quoque nerveam invadunt. Unde & perimus. eos, qui nervosas fibras insident spiritus, ut qui Vomitionis natura elastica, moru agitari, & impetu quoper Anti- dam turgescere oportet; unde & tunicæ mumonium scularis carnosæ fibræ irritantur, & principio excitatæ levem aliquam patiuntur contractionem: mox descriptio paullatim vohementius irrstati spiritus, atque ex Anato- in surorem acti, fibras illas carnosas, illas scime, ac Me- licet, quarum motus suapte natura sursum ut legantissi quis de stomacho per cesophagum virulentam me deli- illam Antimonii portionem ejiciat, quæ nerneata. veas sibras insecerat. Quapropter aliquantisper vomitus cessare videtur: sed quia crusta villosa medicamentum imbiberat, novam quamdam,

Quz quidem operatio, ut plurimum, eo usque perdurat, donec quis vel ore, vel per alvi ejectionem totam illam medicamenti portionem reddiderit. Ut plurimum, dico; illud enim Acitatio non raro accidit, ut licet omnem Antimonii spirituum portionem stomachus ejecerit, omnisque perfuejello An-sia evanuerit , nullaque in tunicis supersit intimonio sa-fectio; nihilominus concitati spiritus, & stimupe rema- lis voluti quibusdam adacti, difficile ad quienet non fo tem redeunt suam . Nam veluti mare vi venfum ratio- torum diutius exastuans, venti licet deinde rene impetus sederint , pristine statin malacie non restituiconcepti, tur; ita & vomitionis impetus perseverant; · sed etiam imo validiores interdum violentioresque redquia te- duntur; cum eo impetu carnosæ fibræ contranuissima hantur, & ut ita dixerim, decurtentur, inveripsius par tentes intrinsecus antrum Pylori, & Pylorum ticula ner-ipsum. Unde & bilis sinceræ magna quædam ves jam vis, atque Pancreatici succi notabilis portio stomachum ingreditur. Inde rursum ad vomiin groff a non possunetum stimuli; & Arteriæ cœliacæ rami, ( qui nisi post scilicet sub villosa crusta in nerveam tunicam, immittuntur) vi quadam compressi heterogelongum neis humoribus stomachum perfundunt, cumtempus

evanescere que vomitationis nova irritamenta non desissant

& virulentam insectionem nervosis sibris suppeditat; inde, sit ut nova succedat vomitatio.

vel issum quandoque sanguinem exprimunt. His positis; commune, illud est, & tritum priscos apud neotericosque Medicos, inde evacuationes exigendas, ubi sele natura facilem præbeat, esique evacuationes evitandas , quibus ipsamet natura advertetur. Quam igitur vomitioni repugnet Illustrissima Domina, vel ex iis , quæ superius, propositimus , facile eft inselligere, vel quod frustra semper fuerit enidanid ad vomitum excitandumiumultories multotiesque experti sumus. At ello, dixerie ali-s quis , cam elle Antimonii vim que natural duritiem 3& obstinatam indolem evincat. Quod quidem nec negaverim, nec toto ex animo aulim contendere. Sed liver Autimonium vomitio sequaturo, ponne impatu quodam violento, & hirithum agitations maxima, & veluti furenti quadam favitie je accider ? Imo: & illud evenime potest mut antimoniali sumto. medicamine natura nihilominus ad momicum none inclinante. Antimonium infum distinction Romacho perduret: unde & iplius infectio villosam crustam altius insidest nervosamque to nissus atone, exinde, in sermolan excellum for ciat; tertiam fortalle atque externam formachin tunicam usque pertingens. Quod si casu id accidat, ut momentum, &, ut loqui solent, fibrarum tunica nervolat energia, tunicam carnosam suo in momento, suaque in energia exfuperet; quid inde ? Illud nimirum, quod in tunica nervosa fibræ, spirituum vi expansæ porrectæ, tumentesque stomachum ipsum prolatent, & veluti convulfum reddant; iteratis fibrarum carnosæ tunicæ contractionibus non cedentes. Ex quo sequitur, ut nulla sit vomitio, cumque vomitioni non pateat aditus, magis magisque antimoniali contage stomachus ipse conficitur. Neque elastica spirituum deest agitatio; atque eo in prælio, seu verius immani: dissidio, ad ipsum stomachum nova subinde currunt excrementa, quibus cum acris natura sit, mordicans scilicet, & semina caloris exci-Op.del Redi Tom.VII.

306 FRANCISCI REDIT CONS. MEDICE.

tans, addita agitatione, partiumque concullu, ipsi stomacho exceriationem atque inflammarionem facillime inducere poterunt. Quod quidem quam vitat periculofum neme non videt. Ea insuper excrementa, cum lis per cesophagum denegotur exitus, ad venas, que in stomachum ora immittunt, retrocedere volent. stque ita tenorem & fanguinis symmetriam intortorbare boterant. Potest vel ex co imminere periculum, ut "ad" vomitum constus inutiles, & etiam vomitus ipse irritet spiritus, and in thoracent & pulmones imperum facilant pro-Intentes, aperientes venam aliquam; hve arteriam infringentes. Quod infamet natural propensone minime difficile. Praxis enim quotidie nos addocet, mulieres illas, quibus men-Arux purgationes exclus, eas faelle languinis spute inquietation Atone iffue in Mullifffma Domina valde timendum ell ; tilli quia illi vamitiones valde difficiles; tum quia menstrus margationes minus uberes. Addendam & hoc; good stimuli illius excitatitis ad tossim ratio sit habenda; atque eo magis quod flimulus ipfe son infrequent folorum tempote. Deffique fainite precessionalism. And a little of the latter ount ulque von conservation of the biggin and the all provide more of the first of another the arm

- 189 1 1 1 1 2 2 Defante nombulle. wennur abert. e. ស្នងសម្តីទូបនេះ នៅ ១៩ភីសា ភូមិ ២៩២ កែវិសា សំ **ស**ើ **ព**ន់ នា and the form of the first same and proton in

Land March & Top Park the Carte Bridge and provide the superior us out to A to see her here sit and The state of the state of the state of the state of THE LOSS OF HEALT ROLL STORY

o refer by Lucian proper A Commence of the State of the Leave to the class of the and the first of

# INDICE

Delle cose più Notabili.

# A

A Bito di corpo pletorico, che cosa sia. pag. 3.

Acciajo preparato, e sue varie spezie. 1. Suo uso
da non abbracciarsi in uno sputo di sangue. 117. Preparato colle Mele appie, il più innocente di tutti gli
altri. 118. Ha sorza di pulire i canali dalla gruma,
che vi si serma. 204.

Acori sorta di Tumori. 278.

Acqua, nel cuocersi si perseziona, 161. Acqua pura si digerisce meglio del vino,

Acqua pura si digerisce meglio del vino, 189. Non è vero, che saccia nel corpo umano le oppilazioni. 190. 205. Molto giovevole in alquante insermità. 210. Rende praticabili alcune bevande nocive, se si mescola con esse, ivi. Acqua di siume, o di sontana, riputata necessaria dal Redi in und Cura. 49.

Acqua della Villa, suo uso pericoloso per gli effecti, che produce. 48. reputata buona a bagnarsi in un'altra Cura. 113. minerale. 227. sorge nelle montagne di Luc-

ta. 223.

Acqua della Ficoncella, pericolofa ad ufarsi. 48. minerale. 227. è ne' contorni di S. Casciano. 223.

Acqua del Bagno di S. Giovanni presso Lucca, buona a bagnarsi. 113.

Acqua del Tettuccio, che cosa sia, e donde si abbia. 1. sperimentata buona per somentare alcune escoriazioni. 7. approvata per altri mali. 38. per la diarrea. 92. per istasare i vasi sanguigni del segato. 147.

Acqua di Nocera: Jua qualità, e suoi effetti. 49. avendo in se del bolo, è molto utile ad attutire l'acutezza de-

gli acidi. 183.

Acqua di Peccioli: trovata giovevole in un' Emicrania, 168. Acqua di Trevi, ordinata dal Redi. 5.

Acqua della Cisterna della Fortezza vecchia in Livorno non è punto inseriore all'acqua di Pisa. 210.

Acque sedrata, o acconcia, ordinata dall' Autore, 5.
Acque minerali disapprovate in alcune Cure, 5. 27. 49.
V 2 Aesio

Aezio Amideno: sua opinione insomo all'addermentarsi dopo aver preso il Latte, riprovata . 43. altra opinione intorno al Vino viperato. 44.

Alcorano: contiene delle Favole ridicolose, e delle manise-

ste contraddizioni. 168.

Allegria, necessaria per la guarigione dall'affezioni ipocondriache. 231. Anatomia: mosto conferisce alla cognizione del vero nelle

occulte cagioni de mali. 33. Animetta, o midollo del dente cariofo, è quella, che rice-

ve i fastidj dell' aria nel dolore di esso. 138.

Antinefritici disapprovati. 164.

Appetito stravagante di mangiar cose laide, in chi ordinariamente si dia. 11. a qual perscolo ne conduca. ivi.

Ardore di stemaco, donde provenir possa. 85. Areteo di Cappadocia: sua epinione circa il Vino viperi-

Aria penetrante nel dente carioso, cagiona il dolore. 138. Aromati: cagione per avventura de flati. 83.

Arteria magna: sue funzioni. 173, e seg. Arteria venosa: a quale ufizio destinata. ivi.

Artifizj da provocare il vomito . 184.

Artritide, o Reumatismo fa talora risorgere l'infermo più sano di prima . 187.

Asme : donde cagionate, e somentate, secondo alcuni. 56.

loro cura. ivi e seg. Astinenza: si ricerca in chi è insermo di mal d'occhi . 6. Atrabile: che cosa sia. 278. Atrofia, che cosa fia. 78.

Aureliano, Gelio: suo parere interno al Vino viperato. 46.

# B

D'Agno dell' Acqua di fiume, o di fontana, stimato dal Redi a proposito per una guarigione. 49. dell' Acqua della Villa, e di quella di S. Giovanni presso Lucca, posto in-considerazione in altra occorrenza. 113. dell' Acqua di Peccioli giovevole. 168.

Baldi, Dottor Domenico, lodato. 147. Beveroni, che talora si ordinano da' Medici, nocivi. 198. 199. Botte servita a contenere aceto, sa divenire aceto ogni più petente vipe, che vi s'infenda. 182.

Brodo

Brodo di Castrato, opinione ridicolosa del volgo interno ad e∬o. 184.

Acciùe 186. Cachessia, infermità: in che eonsista. 1.

Caffe, ordinato in una Diarrea, e come . 92. biasimato giocofamente dal Redi. 204. 205. Canchero: come si ingeneri, secondo la dottrina degli an-

tichi Medici . 278.

Cancri invecchiati, quanto difficili a curarst. 152.

Capelvenere, sua virtà, giusta il parere di Dioscoride. 176. Carbone, o Carboncello, donde abbia la sua cagione, al

parer degli Antichi. 278.

Cassia: a torto biasimata di flatuosità. 83. 119. 154. In sentenza del Redi non va mescolata co'correttivi. 184. 189.

Cauterio: disputa fra gli Autori, del luogo, dove debba farsi. 95. del nostro voluto nella nuca. ivi. in altro caso nelle cosce. 122.

Celso, Cornelio: suo precetto per le infiammazioni d'occhi.6. Cià, erba, appellata per altro nome Te. 177. 218. Don-de ci venga. ivi. Sue virtù. 177. 218. 233. 236.

Chogia Abulgaith ben Farag Affaid , Maestro di Lettere Arabiche del Re di Tunisi, Uomo assai dotto. 281.

Clisteri : semplici, loro proprietà. 111. composti, biasimati dall' Autore . 11. 27. 75. 81. 109. 123. 130. semplicissimi vogliono essere per consiglio del Redi. 182. 242. 244. In qual dose. 183. Piccolissimi, mettono in moto, e poco risolvono. 198.

Coagulazione del latto, cagionata dall'acido delle budel-

la. 182.

Colica: che cosa sia, contra l'opinione de' Medici antichi. 23. Collirj, che cosa sieno. 9. molst se ne leggono ne Libri de Greci . 96. voglionsi adoprare con molta cautela . ivi.

Composto di Niccole, donde abbia questo nome. 88.

Contrajerva, sue virtu. 240.

Correttivi della Cassa biasimati . 185. 189.

Corpo: Ordinazione per muntenerlo disposto. 21. il troppo -studio di tenerlo lubrico, nuoce talvolte a granfegno. 85.

Cremor di Tartaro, che aofa sia. 2.

Cristalle minerale: bueno, e giovevole in un certo bisoeno... 130.

Crellio, Dotter Giovanni, Medico, lodata. 28. 6 seg. Cuore: unione de' suoi vasi nel tempo, che l'animale è nell'utero della madre. 173.

#### D

Attili: loro varie spezie. 286. e seg. medicinali. 288.
Mele, che si trae da essi. 286. alcuni di loro dolci
sono, ancorche acerbi. 287.

Decotto di Cina, e di Salsapariglia, quali mali può ca-

gionare. 48.

Definizione: del Collirio. 9. dell' Asrofia. 78. della Cachessia. 1. della Discrasia. 22. dello Edema. 32. 33. 278. della Gonorrea. 39. del Tumore. 276. e seg.

Democrito, lodato. 36.

Descrizione della Malacia, o Pica. 11. dell' Egilope,

116. del Tumore. 276.

Desiderio troppo grande di tenere il corpo lubrico, pregiudica alla sanità, e come. 85.

Diacattolicon, disprezzato dal Redi ne'Clistieri. 183.

Diafinicon proibito dal Redi ne Cliftieri. 183.

Dieta lattea, 79. maniera d'istituirla. 273. Dissicoltà di respiro, in qual modo provata da un inserme. 126. e seg.

Discrasia: che cosa sia. 22.

Doglia Marchetti, Dost. Geminiano Antonio, lodato . 175. Dolore: nefritico, donde nasca . 17. suoi rimedj . 22. di denti cariosi, donde proceda . 139.

Dormire dope aver prese il latte, non nocivo, contra l'opi-

nione d' Aezio. 43.

Droghe, tenute per inganno dissipatrici de' flati, quando sorse gli producono. 83.

# E

Dema: che cosa sia. 32.33.278. dende esiginato, ginsta Galeno, ed altri antichi Medici. ivi. da diversa
cagione socondo il Redi. 32.
Egilope: sua descrizione. 116. e seg.
Egineta Paolo: sua sentenza interno al vino viperato. 45.
Elesanziasi: sua origine in sentenza degli antichi. 278.
Epilessia uterina, come si faccia. 108. e seg.

Erba

Erba del Paraguay: sua utilità. 124. acconcissima a provocare il pomito. 184.

Erbe: uso onesto di esse in cibarsi, salutisero anzi che no.

49. 107. e segu.

Ernia acquosa umbilicale, come si faccia, in sentenza degli antichi filosofanti. 279.

Ernia veneosa dello scroto, giusta gli antichi, da che prodotta, 279, ventus i umbilicale: donde nasca, 280.

Ernia umorale dello scroto, da che si faccia, per sentimento degli antichi. 279.

Ernie degl' intestini, e dell'omento, quali. 276.

Erpete: sua origine al parer degli antichi Medici. 277. Essiccanti, biasimati, 153.

# F

Anciulli, imparando a nuotare, si rendon sovente troppo arditi e vanno in cerca baldansosamente della morte . 237.

Fermamento d' uring, da che, trall' altre, possa depende-

re. 127. Finocchio: buono per gli occhi, secondo alcuni. 95.

Fioceagine : donde occasionata. 15. perche durabile. 16. Fiorentini, Dottor Mario, Medico Lucchese, con distinta laude encomiato . 79, lodato . 80. 88. 91. 100, 193.

195. 210. 215. 218. 229. **2**30.

Flati: donde si producano nella Nefritide. 18. donde nella Timpanite, 45, e seg, cagionati da ciò che vien creduto dissiparli. 83. cagionati, anzi che rotti da correttivi, che d'ordinario sogliono i Medici aggiungere alla Casfia. 185. 189.

Flemmone erisipelatoso di dove nasca, per dette degli an-

tichi . 280.

Flusso di cerpo: giovevole, come vuole Ipocrate, a coloro, che banno mal d'occhi. 5. 94, dee procurarsi, secondo Galeno, 93.

Formica, o Fuoco sacro, giusta il parere de primi Scritto-

ri, da che nasca. 277. Fragole non disapprovate dal Redi nel tempo, che si pi-

glia il latte, 199,

Fregagioni, disapprovata ne' malori nefritici. 23.

Frutte: datece dalla natura per la conservazione della noftra

stra sanità. 49. 107. e segu. Fuoco sacro, se si attenda l'antica opinione, di dove abbia origine . 277.

G

G Aleno: suo arvertimento intorno al mal d'occhi . 5. 95. suo sentimento circa la virtù del Vino viperato. 44. e seg.

Gavine: da che abbiano loro origine, secondo l'antica opi-

nione. 278.

Generazione umana, in qual miniera si conduca. 97. Giannini, Dott. Girolamo, Medico, lodato. 187. 188.

Gigard , Antonio medico , lodato . 57. Gotta : sue cagioni . 17. produce tusi, e calcinacci nelle articolazioni. 16. e leg.

Gottosi, vivono lungamente . 14. non deono giammai con impiastri, od unzioni scacciare l'umore concorsa alle parzi esterne. ivi.

de Grauf, Ranieri: suo Trattato. 182.

Gruma lasciata per i condotti de nostri corpi più dal vino, che dall' acqua. 190. 205.

Guarigione, non si ottiene molte volte, perche troppo si proccura. 90.

TDavidi, o Bolle acquajole, come vengano prodotte, se-🛨 condo il sistema degli Antichi. 279. Idrocele: da che occasionata; per dette de primi Medici. 278. Idromfalo, o sia Ernia umbilicale acquosa, in sentenza an-"tica in qual modo si faccia. 279.

Idropisia Ascitide, come si produca. 45. 175. 278.

Idropisia del capo, altramente Idrocesalo, da che prodotta, secondo che volevano gli antichi. 278.

Idropisia de polmoni, in quanti modi nasca. 30. di diffi-cile guarigione ne vecchi. 31:-

Idronisia timpanitide, da che provenza. 45. 46. 279.

Infermi , ordinariamente scartabellando i libri di Medicina, si fanno più mal che bene. 237.

Infrigidante di Galeno, approvato. 14.

Intermittenza di polso, da che cagionata. 145.

Ipe-

Me\_

Ipocondriaci: loro timori, e loro ordinarie querele. 122, 163. Ipocrate : amico di Democrito . 36. suo sentimento intorno alla sura degl' Infermi di male d'occhi. 6. 94. non ordinava il Vino nelle febbri. 162.

'Atte : per quante malattie usato . 273. di Capra, a non nuoce per dormirvi sopra. 140, non induce le vigilie, come talora vien temuto, ivi. modo di prenderlo. 140. 273. d'Asina, è gentile molto, e molto. 91. non fa male a chi osserva un vitto proprio, ed aggiustato. 92. Entrato per i Cristeri negl'intestini, talora per l'acido si coagula. 183.

Lebbra: qual cagione abbia per sentimento de' primi Me-

dici . 278.

Longo, Dott. Tiburzio, Medico: lodato. 104. 108.

Lue venerea, con enesta frase descritta. 7. Luna: non opera niente nel moto de mestrui, contra la dettrina d' Aristotile. 159. e seg.

#### M

🖪 Acani, Dettor Marc' Antonio, Milanese condotto per uno de' Medici , che stipendia il Pubblico di Prato. 129. Magalotti, Conte Lorenzo, lodato. 159.

Mal Franzese, onestamente circoscritto . 7. qual Proteo, si maschera sotto la coperta di qualsisia male. 74.

Malacia, che cosa sia. 11.

Mali degli occhi si deono curare, con aver prima cura al capo. 250. si alleviano dalle evacuazioni. ivi. Del capo, si cur ino coll'aver la prima cura all' universale di tutto il corpo. ivi.

Maninconia: aumenta i mali. 122. 162.

Maninconici: loro carattere. Vedi Ipocondriaci. Medicamenti: disapprovati dal Redi. 11. 13. 48. 54. 89. e seg. 118. 121. invecchiati nelle Spezierie, impigrifcono, e divengono inutili. 106. antinefritisi, biasimati. 164. locali per la caligine, e suffusione di vista, non reputati gran fatto giovevoli; procrastinati perciò, e scel-tine i più piacevoli. 96. composti, biasimati. 106.157. nocivi talora, e per quali cagioni. 106.

Medici: loro ordinazioni fatte per boria, ed in grazia des.
gli Speziali. 187.

Medici Inglesi, lodati di grand esperienza. 121.

Memoria offesa, preludio di Epilassia, e di Apaplessia. 67. Mestrui: da qual cagione vengano. 159. è seg. rattenuti, acquistano corruttela, ed occasionano diversi mali. 108. e seg. Vedi 218.

Merviglieni, lo stesso che Vajuolo: donde cest detti . 3.

#### N

Atura, vera medicatrice de mali. 76.90. ama i medicamensi semplici, auzi che le mescalanze. 107. 199. Nesritide: sue cagioni. 17. produce Calcoli. 16. Ordinazione per curarla. 22. Nomi, Dott. Federigo, lodato. 159. 164.

#### 0

Pinione di Aezio interno al fonno negl'informi dopo aver bevuto il latte. 43. di Paolo Egineta intorno al vino viperato. 45. d'Ippecraté intorno al mal d'occhi. 6. 94. di Platone, circa i Polmoni degli animali. 58. degli antichi Autori intorno alla produzione de' Tumori. 276. Della volgar gente intorno al brodo di Castraso. 184. Della Scuola Salarnitana per la malattie dell'animo. 189. Del Redi circa i Clisteri. 183. 242. 243. intorno alla Cassia. 185. 189. intorno a quegl'infermi, che si danno impaccio di scorrere da loro i libri Medici. 237. Oporroua, infermità: in che consista. 125. e seg.

### P

PAlma albero, danneggiato viene dal seccore. 283. produce un solo talvolta sì gran copia di frutti da caricarne due Cammelli. ivi. il maschio produce i suoi siori senza frutti. 284. la semmina senza il maschio dicono, che non generi srutti. ivi. per altro Teosrasto vuole, che i Dattili sien prodotti tanto dall'uno, che dall'altra. 285. traendosi dall'arbore la sua midolla, che è medicinale, egli si inaridisce. 288. e seg..
Palpitazioni di cuore, donde vengano. 59.

Pan-

Panni toventi disapprovati per li dolori nestitici. 23. Paraguay, erba vomitoria. 124. e seg. Suoi benesizi nel

vomite . 184.

Passioni dell'animo impediscono assai il guarire delle malattie corporali. 189.

Pellicelli, forta di tumori, da qual cagione vengano, giufta il parere degli antichi. 279.

Pillole del Redi, loro virtà. 238.

Pituita, corrispondente all'elemente dell'Acqua. 278. quali Tumori produce. ivì.

Placenta uterina, che cosa sia. 98.

Podagra donde proceda . 13. 17. 86. Ordinazione per essa. 22. Podagrosi, ordinariamente hanna lunga vita . 14. 85.

Polmoni, secondo Platone, ricettacolo di quello, che dagli animali si beve. 38.

Porfirio: sua opinione sopra il vino viperato. 45.

Priapismo, come si faccia, secondo il sistema degli antiche Scrittori di Medicina. 279.

Prudenza somma si richiede in quegl'insermi, che scartabellano i libri di Medicina. 237.

Purghe alle Denne, da che cagione si muovano. 159. e seg.

# Q

Uantità nel vitto, nociva più che la qualità, 58. 119. Quiete dell'animo, necessaria negl' Ipocondriaci a guarire. 124. 234.

### R

R Amice: Tumore dello Scroto donde originato, in sentenza degli antichi. 278.

Raucedine, donde occasionata. 15. per quali cagioni dura molto. 16.

Regola di vita, reputata migliore di qualunque rimedio in alcuni mali. 121. 137. senza di essa i medicamenti non giovano. ivi. supera i medicamenti. 243.

Reinesio, Tommaso: suo inganno. 289.

Reumatismo, suoi effecti nella guarigione. 188.

Reumatomfalos, forta di Tumore, in qual maniera nasca, al parere degli Scrittori dell'antica età. 279.

Ricette lunghe ordinate da' Medici per boria, o in grazia degli

degli Speziali, derife ed abborrite dal Redi. 187. Rimedj per la fuffocazione uterina. 61. Risipale donde nascano giusta gli antichi. 277.

S

Sali de vegetabili, hanno tutti la stessa virtù. 22.35.36. Sangue scorrendo pe suoi canali, sa anch'esso, come gli altri liquori, la sua gruma. 100.

Sanità degli uomini, sta più nell'aggiustato uso della cueina, che nelle scatole, e negli alberelli delle Spezie-

rie. 243.

Sarcocele, Tumore dello scroto: donde oceasionato, se si ha da attendere il detto de primieri Medici. 278. Satiriasi, o Priapismo, come si saccia, secondo gli anti-

chi . 279.

Sbaglio di Tertulliano. 194.

Scirro : da quali umori sia prodotto secondo l'antico siste-

ma. 278.

Scrosole, o strume, al parere degli antichi da che vengano. ivi. Scuola Salernitana, consigliava negl' insermi a voler guarire, il suggire le passioni dell'animo. 189.

Serviziali composti, riprovati. 28. 75. 81. Semplici deono essere, 183. 242. 244. In qual dose si debbano prendere. 183. Questi tanto piccoli muovono, e non risolvono. 198. Siccità ne corpi melancolici, e adusti, consuma il calore. 1561 Siessi: molti se ne trovano ne Libri degli Arabi. 96.

Siero di latte, come si depuri. 91.

Siri, Ab. Vittorio, originario di Firenze. 9. sue Dignità,

e sue lodi. 10. sua Opera. 13. Sordi divenuti tali improvvisamente, e improvvisamente han-

no poi recuperato il senso dell'udito. 192. Sordità d'orecchie, in qual maniera può accadere. 191.

Starnuto, come si faccia. 29. Sterilità: sue varie cagioni. 98. e seg.

Stitichezza di venere, malore da medicarsi piacevolmente, non già-con violenza. 82.

Stomaco: non rimane mai tormentato dalle cose fresche. 55. Storie di persone, che ad un tratto hanno perduto l'udito,

e sì ad un tratto l'hanno riavuto. 192.

Sudamini, o Pellicelli, donde riconofcano la lor cagione, per fensimento degli antichi Scrittori della Medicina. 279. Sudorifici, e loro effetti. 50.51. Suffocazioni di respiro, donde nascono. 59.

#### $\mathbf{T}$

Abacco suo uso per divertire la flussione catarrale da denti, e dal petto: non approvato. 138.

Tartaro, deposto viene ne condotti del corpo umano più as-

fai dal vino, che dall' acqua. 190.205.

Te, erba: fue qualità. 23. ordinata dal Redi. 2.23.80. 139. Da altri chiamata Già. 177. 218. Donde venga. ivi. Sue virtu. 177. 185. Te nero, 217. 233. fa la bevanda più gentile, e di maggior virtà. 186.

Tertulliano: suo grosso shaglio. 194.

Testicoli semminili, che cosa sieno. 171. che cosa sossero già

Troja salvatica, osservazioni fatte dal Redi in una Troja

da lui aperta. 1.

Tube Faloppiane: loro figura. 171. ivi. da chi ritrovate.
ivi. state osservote alcuna volta mancanti di apertura
nella parte, con cui si avvicinano a i testicoli. 98. e leg.
Tusi: prodotti nelle articolazioni dalla Gotta. 16. 17.
Tumore: sua definizione. 276. di quante sorte. ivi.

#### V

V Arici: da qual cosa procedano, per sentimento de Medici antichi. 278.

Vena cava: sue sunzioni. 173. e seg.

Vena arteriosa: sue sunzioni. ivi.

Venti: loro vera cagione efficiente nascosa a' Filosofi. 69. Ventre disposto. Vedi Corpo.

Vertigine, onde occasionata. 181.

Vino contribuisce assai alla brevità del vivere. 87. bevuto parcamente dal Redi. 120. ordinato da Ipocrato tutt' acqua nelle sebbri. 161. odorisero, si raccoglieva già in certe collinette della Celesiria. 288. Più dissicile a passare, e a digerirsi dell'acqua. 190. ossende lo stomaco, la testa, e il genere nervoso più dell'acqua. ivi. Famaggiori ostruzioni, e lascia più tartaro ne' canali del corpo, che l'acqua. ivi. 205. Delle quattro parti del Mendo, in una, e non intera si bevo vino. 190.

Vipera: non nuoce quando non sia stuzzicata, ed irritata.

162. le sue carni sono alessifarmaco a molte malattie.

ivi. Sue qualità. 181.

Vita, più breve si vive in Italia, che in tutto il resto del Mondo. 190. Vitiligine bianea, in sentenza antica donde proceda. 278. Vitiligine nera, da che sia prodotta, al parere de Medici

dell' antica età. 279.

Umettanti lodati. 154.

Umore melancolico corrispondente ell'elemento della Terra. 278 Umorì del nostro corpo, da cui si producono i sumori, quanti. 277.

Vomito, come sia da provocarsi colla insusione dell' Erba del

Paraguay. 124. e seg. 184.

Utero, al parere di Uomini dotti, cagione nella Donne di moltissimi mali. 36.108,

Z

Zerillo, Dott. Diego, Medico, mentovato. 208. Zuechero non usato, nè conosciuto ne' primi secoli del Mondo. 199. Inventato dalla golosità de' mederni. ivi.

# NOTABILIUM

INDICULUS, QUÆ IN MEDICIS REDII CONSULTATIONIBUS INVENIUNTUR.

A Ciditatis vis, ubi nimis in corpore exsuperat, sanguinem, & liquida sundit. 297. Anhelitus difficultas unde procedere possi. 297. 298. Antimonium eà inter vomitoria adnumeratur, que maxime voilenta: 303. ejusdem usus improbatus. 303. at vero vomitum non per se provocat. 303.

D'Ula aere plena quomodo efformentur, quibusve impedimentis motum sanguinis remorentur. 298. Vide superiorem Indicem, in verbo Intermittenza di polso.

Iborum usus congruus quanti faciendus. 298.

Dlarrhaa interdum vis. 302.

EVicuationes exigenda ubi natura sese sacilem prabet; ex evitanda, quibus natura issa adversatur. 305.
Expulsio supervacanes lympha quomodo fiat. 298. 299.

**F**Érvor, O aciditas liquidorum quomodo compefcatur.299. Flatus bypocondria implentes, ac tendentes. 296.

Iquida, qua digestis cibis admiscentur. 296. Liquor digestionis ciborum primarius artisex quis st. 296. Lympha copia ab salium vi producitur. 297.

MUlieres, quibus menstrux purgationes exigua, facile sanguinis spute inquievantur. 306. 320

N Ervosis sibris qualem insactionem suppoditet Antimor

Pedum tumar ex lymphe in corpore abundantia oritur. 297.
Pulsus intermissionis plurime cause. 297. 298. ex iis alia ab Redio reperta. 298.

O<sup>Uot</sup> quantifique modis corpus en Antimonii fumrione inficiatur. 304, & seq.

R Egis infirmitas quanti momenti. 295. Refina Terobinthina Cypria virtus. 299.

Salium vis, ubi nimis in corpore ensuperat, sanguimem, O liquida omnia sandit. 297. Salsedinem liquidorum quo patto compescere liceat. 298.

He, ad promovendam urinam plurimum valse . 299-

V Omisionis stimulus ex antimonialibus medicaminibus, licet stomachus Antimonium ejecerit, perseverat.304.

# FINIS,

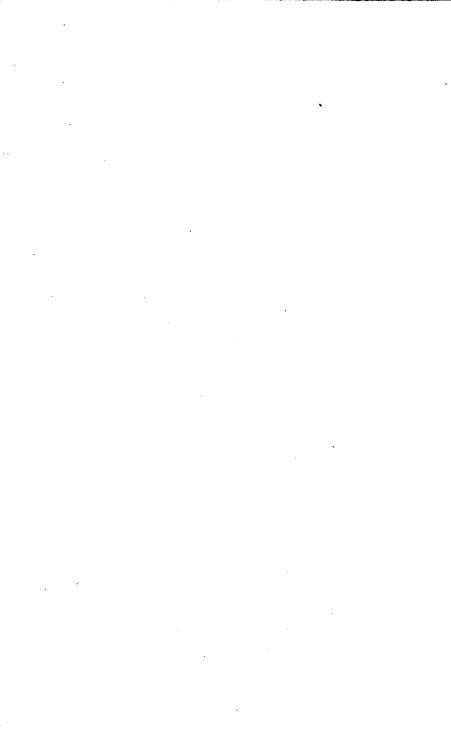



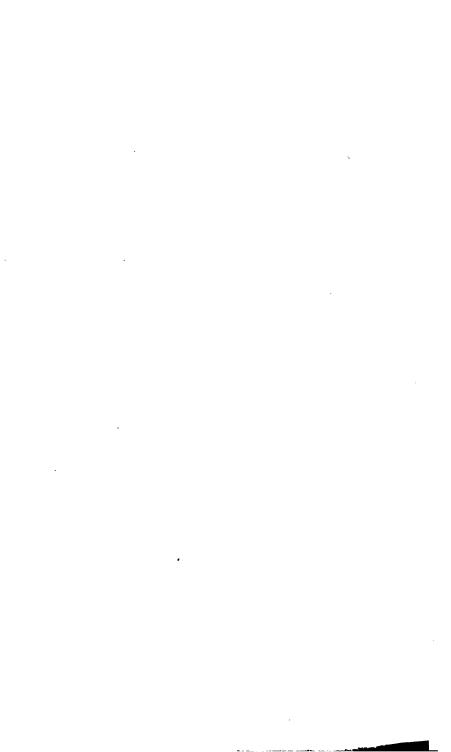

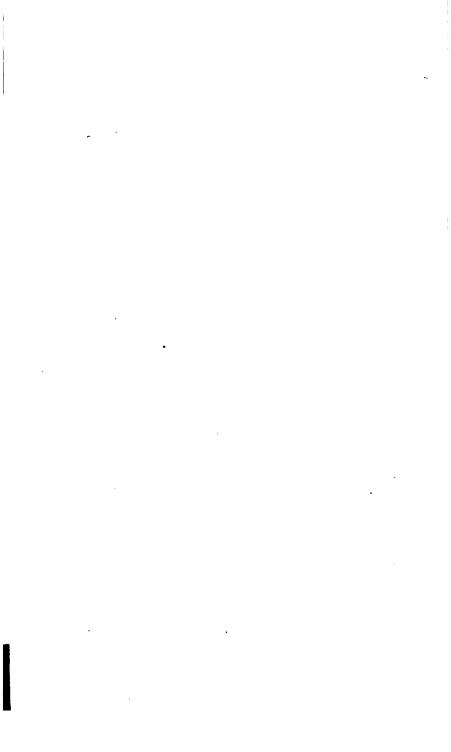

.

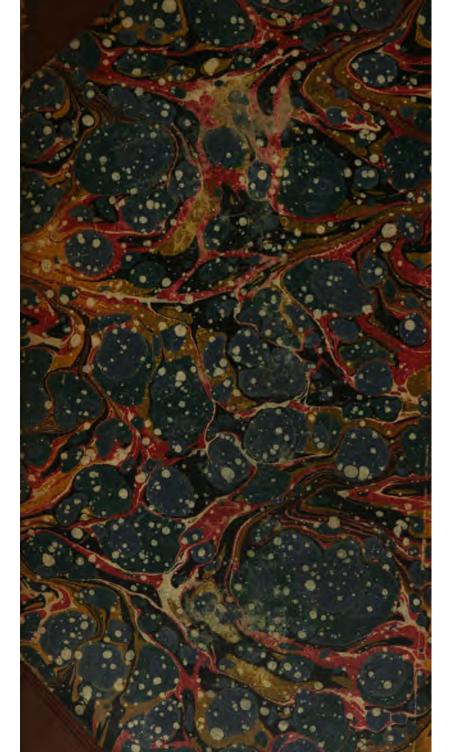